



Pulati XLIKIND

# REGOLAMENTO

PER

LE MANOVRE, E PER GLI ESERCIZI

D I

# FANTERIA.

PARTE PRIMA.

MANOVER DI BATTAGLIONE.



NAPOLI

DANA REALE TIPOGRAPIA SELLA GUERRA
1818.





### CAPITOLO I.

FORMAZIONI.

#### ARTICOLO I.

FORMAZIONE DI UNA COMPAGNIA.

## Fig. I.

5. 1. Oaxi compagnia formerà sotte le ermi uma divisione, la quale abitualmente sarà su tre righe, e nel soli casì che saranno espressamente indicati, sarà su due righe.

Ogui divisione serà sempre distinta in due plotoni, de quali quello di dritta ne sarà il primo, e l'altre il secondo. Fra un plotone e l'altre, vi sarà la distaura necessaria per una carica.

Se le file di una divisione saranno di numero pari, i due plotoni della medesima saranno eguali; se poi esse saranno impari, si lascerà maa fila di meno al primo plotone.

2. Ogni plotone sarà diviso in due sezioni egualle contigue, delle quali quelle del primo plotone, da dritta a sinistra contando, saranno la prime l'una, e l'altra la seconda sezione della divisione, e le due del secondo plotono ne stranno ogualmente la tersa, e la quarla.

Quando un plotone non avrà almeno il fronte di dodici file, si osserverà il preseritto al numero 144 del Reg. per l'istruz. della fant.

3. Gli uomini di nna intera divisione saranno formati nel modo prescritto pel plotone a numeri 144, 145, e 146, del cinto Regolamento, sostituendosi nel primo comando, alla indicazione il plotone quella di la divisione.

#### NOTA.

4. Per far passare una dissisione da tre righe a due, e da due a tre, dovendosi modificare quanto è stato prescritto per un plotone solo al numero 146 del Reg. per l'istrus. della fanteria, di ciò ne sarà truttato a suo luogo.

Se la divisione sarà di un numero di uomini da non potersi dividere in eguali righe, i voti si lasceranno nella seconda riga, giusta quanto si è indicato al numero 147 del suddetto Regolamento, nella quale però se mancheranno due uomini, si l'asceranno la prendittine file vote i a mbo i polonii.

 Nell' ordine di battaglia le cariche saranno situate, cioè;

Il Capitano, se la divisione sarà isolata, si simerà avant'il centro della medesima, alla distanza necessaria per comandarla; se poi la divisione farà pagte di nu battaglione, egli si sitnerà dietro il centro della stessa, a due passi dall' ultima riga, nella linea, detta de' serrafile.

#### NOTA.

Il capo un ploto ne, o di una sezione isolata si situerà nel modo indicato di sopra pel Capitano di una divivo se, egualmente isolata.

Il Tonento sarà in prima riga alla dritta della divisione , e sarà nella manovra sempre guida di dritta della medesima , del prima plotone , o della prima sezione.

il Sotto-Tenente sarà egualmente alla sinistra della prima riga della divisione, e sarà anche la guida di sinistra della stessa, del secondo plotone, o della quarta sezione.

#### NOTA.

Nelle sole divisioni alle ale di un battaglione, l Capitani saranno in prima riga cioè:

Quello della divisione all'ala dritta, sarà al posto del Tenente, il quale paiscrà in serrafile, dietro alla seconda fila di dritta della divisione stessa: un tal Capitane sarà denominato il SERRI E BATTI-

Il Capitano della divisione all' alla sinistra , ti situarà al posto del Sotto-Tenente, il quale passerà egualmente in serrefile, litero la penultima fila di sinistra della propria divisione: il dello Capitano sarà distinto cel nome di IRREA E DITTAGLION DI STRISTA.

The state of the Grant Grant

Sempre che in une divisione vi sarà il quarto Ufieiale, questi si situerà alla sinistra del Capitano, se la divisione sarà una delle centrali, o dietro il ceutro, se essa sarà ad una delle ale, o isolata.

6. Il sergente maggiore si situerà in prima riga; fra i due plotoni della divisione, e sarà la guida di. sinistra del primo plotone, o della seconda sezione.

Il primo fra i sergenti sarà nell'ultima riga, dietro al sergente maggiore, e servirà per guida di dritta del secondo plotone, o della terza sezione.

Gli altri sergenti, ed il foriere saranno tutti in serrafile situati, cioè:

Il secondo di essi dietro la penultima fila di sinistra della prima sezione, per servir da guida di sinistra alla stessa.

Il terzo dietro la seconda fila di dritta della seconda sezione, e sarà nella manovra la guida di dritta della medesima.

Il quarto dietro la penultima fila di sinistra della terza sezione, di cui ne sarà la guida di sinistra.

Il forière dietro la seconda fila di dritta della quarta sezione, per servir da sua guida di dritta.

c. I caporali saranno in riga co' soldati, e situati, alla sinistra delle sezioni impari, ed alla dritta delle pari: di essi quattro saranno con preferenza in prima riga, e gli altri saranno nell'ultima, tutti secondo la loro statura.

8. In una divisione isolata, i tamburi, o i suoi teombetti saranno dietro il ceutro, a due passi da serrafile, o in mancauza di terreno, a due passi dalla ditta, sulla prolungazione dell' allineamento della pgina riga.

## FURMAZIONE DI UN BATTAGLIONE.

#### Fig. II.,

9. Quando un battaglione avrà le compagnie scelte, lo stesso sarà sempre chiuso fra le medesime.

In un battaglione di fanteria di linea, la compagnia de granatieri sarà sempre a dritta, e quella de vol-

teggiatori a sinistra.

In un battaglione di fanteria leggiera, la prima compagnia de cacciatori sarà sempre a dritta, e l'altra a sinistra.

10. Le compagnie del centro in egni caso, sac

Tano sempre intate in bataquis, nella loro progreszano sempre intate in bataquis, nella loro progressione numerica da dritta a sinistra, di modo che litogni battaqlione, la compagnia che ha il numerto più lasio, si tovi alla dritta, e quella che ha il numera più alto, alla ministra delle altre compagnie del centro.

Le divisioni saratino situate iu bettaglia in mode, da non dovervi restar voti nel fronte del battaglione.

Ogni divisione sară formata, divisa, e suddivisa, come si è prescritto: essa nella manovra sară delfa forza della compagnia, senză potersi eguagliare alte altre, con aggiungervi; o togliervi uomini.

Le divisioni di ogni battaglione seranno sempre distinte progressivamente dalla dritta alla sinistra, co'nomi di prima, seconda, serae ec. in conseguenza, le vi sarauso le compagnio scelle, di caso una sara 11. Tutte le due divisioni contigue formeranno mela manovra tante doppie divisioni, distinte anche ec' nami di prima, seconda, e terza, contaudo sempre dalla dritta alla sinistra del battaglione stesso.

12. Il battaglione si dividerà in due mezi hattaglioni egnali nel rispettivo numero de plotoni: di esi quelle composto dalle divisioni de primi numeri, sarà il primo mezio battaglione, e l'altro il secondo. Si il hattaglione sarà di quattro divisioni, ogui doppia divisione formerà un mezio battaglione Fig. III.

Gli altr'individui non componenti le divisioni,
 si situeranno in battaglia nell'ordine seguente.

Il Maggiore a cavalle, sarà a quiudici in venti passi avanti al centre del battaglione.

L'Ajutante Maggiore a piedi, si situerà a dne passi dall'ala dritta, e l'Ajutante a due passi dall'ala sinistra del battaglione, ambo sulla prolungazione della prima riga.

Il Porta Bandiera sarà in prima riga, fra il mezzo battaglion di dritta, e quello di sinistra.

14. I tamburi su due righe, saranno a quindici passi dalla linea de'serrafile, dietro il centro della divisione a dritta della Bandiera.

La banda sarà alla dritta de'tamburi del primebattaglione del reggimento, colla prima riga sull'allineamento della prima figa de'medesimi, e formata in più o mene righe, in modo da eguagliare il fronte de'tamburi.

Il tamburo maggiore nel primo battaglione, ed il caperal tamburo nel secondo, saranno due passi avauti il centro della prima riga , composta de' tamburi e della banda , o de' primi soli.

I guastatori su di una riga, si situcranno a quindici passi dalla linea de serrafile, dietro il centro della divisione a sinistra della Bandiera: quelli del primo battaglione avranno il loro caporale dae passi avanti il centro.

15. I due Uficiali in serrafile dietro le ale del battaglione, serviranno da guide generali, l'uno della dritta, e l'altro della sinistra del battaglione stesso.

16. Per principio generale, i posti vacanti per mancauza, o per assenza di qualunque Uficiale, o sotto-uficiale, saranno gradatamente rimpiazzati nello stesso corpo, battaglione, e compagnia, sempre dagl' impunciati inferiori o in grado, o in anzianità.

Sono eccettuati dalle disposizioni portate di sopra i seguenti individui, cioè:

L'Ajutante Maggiore, il cui impiege non essendo che uua semplice commissione, sarà rimpiazzato nel proprio battaglione da un' Uficiale a scotta.

Il Porta-Bandiera Uficiale lo sarà egualmente da un quarto Uficiale, e quello sotto-ufficiale da un sergente maggiore, sempre a scelta.

Il quarto Uliciale non occupando alcuna carico nella manoyra, non sarà mai rimpiazzato.

17. Quando in una compagnia vi mancherannapiù Uficiali; al Comandante del battaglione, per la sunovra, vi assegnerà qualche altro Uficiale, elaprenderà da quella compagnia, nella quale ve ne aananno più presenti e cosieche in agni divisione devrannasaservi due Uficiali; o allanco uso. 19. I battaglioni di finteria essendo generalmente organizzati o a sei compognie, tra quali due scelle; e quattro del cattro, o a quattro di reguni denominazioni, coti i principi per la loro formazione sono empre eguoli; giacchi quando un battaglione sono solo di conpugnie di eguade denominazione, le ateste si formeranno nel modo prescritto di sopra per le compugnie del centro.

Quando un batteglione o per la uno organica compitátione, o per circostanes, sarà di un numero di compagnie diversso da quelli espressi di sopra, o quando da compagnie unite dovrà comporene un bafteglione, sei la unemo delle divisimi sarà parì, si battaglione sarà sempre furmato ce principi indicati. 10. Allorchè dalla unione di più compagnie di

divertà battogliani derrà formarene un corpo, a le tecompogni con arriverano a l'autre di dio, à le tete ne formerà un battoglione rolo; se poi saranno etto, o più, se ne formerano de battogliani al più possibilinente e guali: la sola bana forra delle suddette compagnie, a regos di non poterti i ploton suddividere in scioni giutu il presentito al pumero 14 del Reg. per l'situz, della faut, potrà rendre preferibili l'autre etto, e non più, nu surola battaglione.

Quantunque l'infima composizione organica di un battaglione sia di quattro compagnie, ciò non ostante, sempre che ne sarà unito un numero di esse non minore di tre, potrà chiumarsi battaglione.

L'unione di due compngnie sole non formerà in ogni caso, che una doppia divisione, la quale sarà

Somorty Group

equalmente formata nel modo indicato: egnuna delle due divisioni componenti la medesima, surà allora considerata come appartenente ad un ala del battaglione, formata come tale, ed equivalerà nella manovra ad un mezso battaglione.

Quando la truppa non formerà un battaglione secondo il prescritto di sopra, l'Ajutante Maggiore solo non sarà supplito.

20. Sempre che sarà degl' impari il numero delle empagnie di un battaglione, lo stesso sarà ben' anehe formato co' principj prescritti; ma colle seguenti modificazioni, cioè:

Fig. IV. Nella divisione centrale il primo plotone apparterrà al primo mezzo battaglione, ed il secondo al secondo mezzo battaglione.

La Bandiera, la quale per principio generale ovvà esser sempre nel centro del battaglione, sarà situata fra i due plotoni di detta division cestrale, e tra il sergente maggiore, ed il primo de sergenti, i quali si situerano ambo in prima riga, I suo a dellita, e l' altro a sinistra del respettivo plotone: lo straso si praticierà quando la Bandiera sarà in una divisione itolata.

La Bandiera così situata, sarà sempre considerata come se fusse al centro di una doppia divisione, e le saranno comuni i principj, che saranno prescritti a tal uopo.

Finalmente un tal battaglione non formerà mai le doppie divisioni, onde non avere una frazione ineguale alle altre della metà.

21. Sempre che non vi sarà la Bandiera, un' Un ficiale, o un sotto-uficiale scelto fra i più idone: furà da guida generale del centro, ed in battaglia sarà situato al posto del Porta-Bandiera, di cui farà le veci, tanto se la truppa comporrà un battaglione, quanto se comporrà una doppia divisione.

## CAPITOLO II.

MANEGGIO DELL'ARMI.

#### ARTICOLO I.

MOVIMENTI DELL'ARME DEGLI UPICIALI, E DELLA BANDIERA.

22. GLI Uficiali sotto le armi, avranno la stessa posizione prescritta pel soldato senc'arma: essi soli porteranno la spada nel seguente modo.

Il manico sarà fra l'indice ed il pollice della destra, la detta mano accosto alla parte inferiore dell'anca, il braccio quasi disteso, il gomito stretto al corposenza serrarlo, la lama verticalmente appoggiata al voto della spilla ed il taglio in fuori,

A cavallo gli Uficiali porteranno la loro spada anche nella detta posizione, tenendo però la destra accosto, ed avanti all'anca, e la lama appoggiata alla spalla destra.

 Gli Uficiali Generali, o Superiori saluteranno sempre colla spada, a piè fermo, o marciando, a cavallo, o a piedi. Gli altri Uficiali saluteranno, sia a piè fermo, che in marcia, solo quando comanderanno un battaglione, e un altro qualunque corpo di truppa.

24. Il saluto dell' arme degli Uficiali si eseguirà in quattro tempi, e nel modo seguente.

Primo. Si alzerà con vivacità la spada perpendicolarmente con la punta in alto, la lama di piatto dirimpetto all'occhio dritto, la guardia all'altura del petto, ed il gomito dritto appoggiato al corpo.

Secondo. Si abbasserà vivamente la lama, distendendosi interamente il braccio deutro, sino a che la punta sissi a circa sei pallici da terra essendosi a piedi, o ad altrettanti dalla punta dello stivalo standosi a evallo: in tile posizione dovar trestara isso a che non sissi a circa tre passi dall' altura della persona salutata, e al altora si eseguiri di terro tempo.

Terzo. Si rialzerà la spada con la punta in alto, tenendola come nel primo tempo.

Quarto. Si riprenderà la posizione indicata al numero 22,

Nel principiarsi l'esecuzione del prescritto saluto, si guarderà con brio la persona che si saluterà, e si volgerà ad essa lo sguardo a misura che andrà ad avvicinarsi, senza volgere la testa al di là del prescritto al numero 5 del Reg. per l'istruz. della fant.

55. Quando il suddetto saisto dorrà rendersi al Re, si principierà l'esecuzione del primo tempo a dicci passi dall'altura della di lui Persona, ed in tal saso solamente saranno per tre volte consecutive ripetuti i primi due tempi del saluto suddetto: per qualuque altra persona poi si principierà l'esecuzione

del primo tempo, quando si sarà a circa tre passi dall'altura della medesima.

26. Solamente gli Uficiali a piedi eseguiranno colla troppa, ed agli stessi comandi, i movimenti d'arme quì appresso indicati.

## 27. All' Orazione = L' ARME.

#### Due Tempi.

Primo. Inginocchiandosi nel modo presentto al numero 66 del detto Regolamento, ritirando un pò la destra in dietro, nella medesima si giretà la spada, e si abbasseria perpendicolarmente in avanti, ju modo che la punta vada a terra, la lama resti di piatto dirimpetto alla medesima, ed il taglio esteriore verso il corpo.

Secondo. Si porterà la man sinistra alla visiera, mella posizione prescritta per la destra al secondo tempo del suddetto movimento numero 66 del Reg. per F istras: della fiint.

## 28. Presentate = L'ARME.

## Due Tempi.

Primo. Si porterà la man sinistra sul proprio lato. Sccondo. Rialzandosi sollecitamente, si riprenderà la posizione prescritta al numero 22. A cavallo, dopo il saluto prescritto di sopra, si continuerà solamente a tenere la lama ubbassata, per sino a che la truppa presenti di nuovo l'arme, nel qual tempo, si rialzerà la spada, e si riprenderà la posizione prescritta al detto numero 22.

### 29. Alla Preghiera = L'ARME.

#### Un Tempo.

Senza muovere la spada dalla sua posizione, si eseguirà il prescritto al numero 68 del Reg. per l'istruzdella funt.

## 30. Al piede = L' ARMB.

### Un Tempo.

L'asciando cader la sinistra sul proprio lato, si posterà il piè destro nella prima sua posizione.

## 31. Al funerale = L'ARME.

# Due Tempi.

Primo. Girando la spada colla punta in sotto, si appoggerà l'impuguatura al cubito sinistro, portandosi la man sinistra sulla mammella destra.

Secondo. Si porterà la man destra sul proprio lato.

### Due Tempi.

Primo. Colla destra si riprenderà la spada per l'impugnatura.

Secondo. Si riprenderà la posizione indicata al munero 22.

33. La Bandiera abitualmente sarà portata nel modo seguente.

L'estremità idell'asta sarà sull'anca destra, la oima sarà inclinata cirea un piede in avanti, la destra, collocata un piede e mezzo circa al di sopra dell'estremità dell'asta, la sosterrà, e la sinistra rimarrà distesa sul proprio fato.

Nella marcia in colonna, sempre che non dovrà siliarsi per avanti a qualche Persona, il Porta-Bandiera potrà appoggiarla verticalmente alla spalla, col braccio quasi disteso tener l'estremo dell' autanella destra, col polso accosto alha parte esteriore dell'anca.

34. La Bandiera salutera nel modo seguente, solo pel SS. Sacramento, per le Persone del Re, della Regina, de' Principi, e delle Principesse della Reale Famiclia.

Quando la Persona che dovrà salutarii, artà alla distanza di sira dicci passi dall'altur del Perta-Bardiera, lo stesso impugotrà colla sinistra I' attà al di sopra della destra, ad abbasserà la cima della Bardiera perpendicalprentes al suo fronte, o in mancanza del terreno, obbliquamente varno la propria mista, sinos a che giunga a circa sei pollici da terra, pintata, sinos a che giunga a circa sei pollici da terra.

eon passare la destsa all'estremità dell'asta, che porterà alguanto indictro: in tale positicino dovrà il Porta-Bandiera restare, sino a che la Persona non siasi allontansta circa tre pessi dalla propria altura, ed allora egli rialzerà la Bandiera, e riprenderà la primitiva positione.

35. Quando il suddetto saluto dovrà rendersi alla Persona del Re, si principierà alla distaua di circa quindici passi, e ripetuto per tre volte, si resterà in tale posizione nel modo indicato.

36. Il Porta-Baudiera non eseguirà colla truppa altri movimenti, che quelli qui appresso indicati.

## 37. Al piede = L'ARME.

Tre Tempi.

Primo. Allungandosi il braccio dritto, si abbassera l'asta verticalmente, e s'impuguera vivamente colla sinistra all'altezza della spalla.

Secondo. Togliendo la destra dall'asta, si calerà colla sinistra, e si riprenderà colla destra al disotto della sinistra si indi facendo cader la sinistra sul proprio lato, si terrà l'asta verticalmente colla destra, l'estremità circa tre pollici distante da terra.

Terzo. Distendendo il brascio destro, si appoggerà l'asta a terra, vicino alla parte esteriore della punta del piè destro, e si appoggerà la Bandiera allaspalla.

### 38. Portate = L'ARME.

13

#### Due Tempi.

Primo. Si alzerà la Bandiera colla destra all'altezza della spalla, ed impugnatala colla sinistra al di sotto della destra, si riprenderà con quest'ultima a circa un piede e mezzo al disopra dell'estremità dell'asta, cho si situerà sull'anca destra.

Secondo. Facendo cader la man sinistra sul proprio lato, s'inclinerà la cima della Bandiera un piede circa in avanti.

### 39. In bilancia = L' ARME.

#### Due Tempi.

Primo. Si eseguirà il primo tempo del numero 37, Secondo. Nell'eseguira il secondo movimento del detto numero 37, si riprenderà l'asta colla destra molto al disopra della sinistra, si abbasserà la Baudiera perpendicelarmente in avanti, spingendosi l'asta in diettro, fino a che la cima si trovi a livello dell'occhio dritto, e si appoggerà la destra alla cescia:

## 40. Al piede = L'ARME.

### Un Tempo.

Rialzandosi sollecitamente la Bandiera con la dritta, ai poserà a terra con l'estremo dell'asta vicino alla parte esteriore della punta del piè destro, ed appogpiandosi alla spalla, si distendera naturalmente il braccio.

### 41. In bilancia = L' ARME.

#### Un Tempo.

Facendo scorrere la man dritta sull'asta, s'impuguerà un poco al disopra dell'altezza della spalla, e si prenderà la posizione indicata al secondo tempe del numero 39.

## 42. Portate = L'ARME.

#### Due Tempi.

Rialzandosi la Bandiera, si eseguiranno i due tempi prescritti al numero 38.

## 43. All' orazione = L' ARME.

## NOTA.

Avendo la truppa presentate le armi, per indi eseguire 4LL'ORIZIONE IL L'ARNE, il Porta-Bandiera furà subtio il saluto prescritto di sopra, ed indi rimanendo colla Bandiera abbassala, al comando indicato eseguirà i due lempi qui appresso prescritti. Primo. Appoggiando la cima della Bandiera a terra, inginocchiassi nel modo indicato al numero 66 del Reg. per l'istruz. della fant. tenendo l'asta della Bandiera per l'estremità.

Secondo. Si porterà la man sinistra alla visiera nel modo prescritto per la dritta nel secondo movimento del citato numero 66.

## 44. Presentate = L'ARME.

#### Due Tempi.

Primo. Colla sinistra si riprenderà l'asta della Bandiera avanti all'anca dritta.

Secondo. Sostenendosi la Bandiera colla destra molto al disotto della sinistra, e rialzandosi, si riprendera la posizione indicata al numero 32.

## 45. Alla preghiera = L'ARME.

### Un Tempo.

Essendosi colla Bandiera nella posizione prescritta al numero 37, si eseguirà quanto è stato indicato al mumero 68 del Reg. per l'istruz. della funt.

### Un Tempo.

Come è stato prescritto al numero 69 del citato Regolamento.

#### ARTICOLO II.

# ESERCIZIO PE'SOTTO-UPICIALI, GRASTATORI,

47. La posizione de sotto-uficiali sotto le armi, sarà la stessa de soldati ; quando però un sotto-uficiale condurrà una truppa qualunque, o sarà carica nella auclesima, porterà l'arme nel seguente modo.

L'arme verticalmente sosteaut dal braccio destro quasi disteo, sarà appoggiata al voto della spalla, colla bacchetta in fuori; la destra abbraccisudo colle tre ultime dita il cane, e colle altre il ponte, terrà l'impugnatura tra l'indice e di I medio, col piatto del calcio lungo la coscia destra, sanza oltrepassarla, e la man sisiatra sarà sul procrio lato.

48. I actto-uficiali cariche in una truppa, non eseguiranuo con essa altri movimenti d'arme, che quelli solamente qui appresso indicati.

## 49. Al braccio = L'ARME.

22

### Tre Tempi.

Primo. Colla destra si porterà l'arme vetticalmente in mezzo al corpo, colla bacchetta in fuori, e e si prenderia colla sinistra all'altezza del mento, c sotto alla prima fascetta; nel tempo stesso, si situerà la man dritta quattro pollici al disotto della piastrina

S'ecoudo. Girandosi l'arme nella destra, si appoggerà colla canna in finori alla spalla sinistra, e si passerà il cinbito sinistro cotto la piastrina, tra la destra ed il cane, in modo che quest'ultimo lo tocchi, e la mano rimauga sulla mammella destra, col gomito stretto al corpo.

Terzo. La destra si porterà sul proprio lato.

## 50. Portate = L'ARME.

### Tre Tempi.

Primo. S'impugnerà l'arme colla destra al di sotto, e contro il cubito sinistre.

S'ecoulo. Colla destra si potretà l'arme verticalmente contro il voto della spalla dritta, colla bacshetta in fuori, e si ripgiferà colla manca all'altezza della spalla dritta, portandosi nel tempo stesso la destra ad impugnare il ponte ed il cane nel modo indicato, col braccio quasi diateso.

Terzo. Si riporrà la man sinistra sul proprio lato.

 I due movimenti qui appresso indicati, sasanno eseguiti solamente da sotto-uficiali per cariche nelle righe.

### 52. Calate = LA BAJONETTA.

#### Due tempi.

Primo. Si eseguirà solamente il mezzo a dritta prescritto pel primo tempo del numero 48 del Reg. per l'istruz. della funt.

Secondo. Come è stato prescritto pel secondo tempo del detto numero.

## 53. Portate = L'ARME.

## Due Tempi.

Primo. Rimettersi di fronte sul calcegno sinistro portare il dirito accosto ed in linea col sinistro nel tempo stesso, raddrizando verticalmente l'arme colla sinistra , appoggiarla al voto della spalla dritta e nel riperaderla colla destra pel poste ed il case, col braccio quasi teso e nel prescritto modo, situar la sinistra all'alterna della spalla destra.

Secondo. Far cadere la man sinistra sul preprie lato.

### Duc Tempi.

Primo. Allangandosi interamente tutto il braccio dritto senza muover la spalla, si abbasserà verticalmente l'arnec, che s'impugnerà colla manca all'alteza della spalla dritta, tra la prima e la seconda fascetta. Secondo. Colla manca si porterà l'arme presso del corpo sulla propria sinistra, e si poserà leggiermente a terra colla canna infonti, e col cacio sul lato esteriore del piè sinistro; si posterà quiudi la destra al manico della bajonetta, si dissrmerà si interir ello federo nel modo indicato nel secondo tempo del numero 51 del Reg. per l'istraz: della funt., e si pirenetaly la posisione tivi prescrittu.

### 55. Portate = L'ARME.

## Due Tempi.

Primo. Si eleverà l'arme viramente colla sinitra e passandola presse del corpo. facculola su pò scorrere in detta mano, si girerà colla bacchetta infuori, e si sproggerà al voto della spalla dritta, rerandosi colla sinistra all'altezza di detta spalla; viel tempo stesso, la destra impugnerà il poste ed il cano nel modo indicato, col braccio quasi teso.

Secondo. Si farà calar la sinistra sul corrispondente lato.

### 56. Sotto al braccio = L'ARME.

#### Tre Tempi.

Primo. S' impugnerà l'arme colla sinistra afl'altezza della spalla.

Secondo. Girando la canua infuori, colle due mani si porterà l'arme dirimpetto la spalla sinistra, tenendo il cubito sinistro accosto all'arme, e la destra all'impugnatura, col politice sulla vite della coutropisatrina, e l'indice sotto il cane.

Terzo. Come al numero 53 del Reg. per l'istrus. della funt.

### 57. Portate = L' ARME.

#### Tre Tempi.

Primo. Come al numero 51 del citato Regulamento.

Seconda. Colle due mani si situerà l'arme sul lato destro, e nella già prescritta posizione.

Terzo. Si sarà cader la sinistra sul proprio siance.

## 58. Bajonetta = IN CANNA.

### Due Tempi.

Primo. Come è stato prescritto al unmero 54. Secondo. Si porterà l'arme sulla propria sinistra, e si poserà a terra nel modo indicato nel secondo tempo del citato numero, indi si armerà la hajonetta. secondo il prescritto nel secondo tempo del numero 55. del Reg. per l'istruz. della fant., e si prendeca la pasizione ivi indicata.

59. Portate = L'ARME.

Due Tempi.

Come sone stati prescritti al numero 55.

60. Al piede = L'ARME.

Tre Tempi.

Primo. Distendendo il braccio dritto, colla sinifitra si preuderà vivamente l'armo all'altezza della apalla, senza discostarla.

Secondo. Togliendo la destra dall'arme, si calerà vetticalmente colla sinutra, e si riprenderà colla destra al disopra, ed accosto alla prima fascetta, col piccol dito dietro la canna; indi abbandonata subito Tarme colla sinistra, che si protreà aul proprio lato, si siturcà colla destra, in modo che il calcio rimanga discosto tre pollici da terra.

Terzo. Facendo scorrere l'arme nella man dritta, si poserà leggiermente a terra, e si prenderà la posizione prescritta al numero 58. del Reg. per l'istrazdella fant.

#### 61. Portate = L' ARME.

#### Due Tempi.

Primo. Si alzerà l'arme perpendicolamente colla della lessa della mammella deltra, dirimpetto la spalla, due pollici distante dal corpo, e col gomito dritto unito al medesimo; indi presa l'arme per la prima finecta cella sinistra al disotte della destra, si porterà subito la destra ed impugnarla pel cane ed il potterà subito. La destra ed impugnarla pel cane ed al voto della spalla, nella positione indicata.

Secondo. Si porterà la sinistra sul respettivo lato.

### 62. In bilancia = L'ARME.

# Due Tempi.

Primo. Si eseguirà il primo tempo del sumero 60. S'ecosdo. Togliendo la destra dall'arme, si çalerà colla sinistra, e si riprenderà colla destra al disopra, ed accosto alla prima fiscetta; nel tempo stesso, portandosi la sinistra sul proprio lato, l'arme si terrà col pugno accosto, ed al disetto dell'anna, col calcio discosto tre pollici da terra, e la bocca della canna dirimpetto, e distante tre pollici della spalla destra, Facendo scorrere l'arme nella destra, si prenderà la posizione prescritta al numero 58, del Reg. per l'istrus. della funt.

64. In bilancia = L' ARME.

Un Tempo.

Alandosi l'arme, si riprenderà la posizione preseritta pel secondo tempo di un tal movimento al numero 62.

65. Portate = L'ARME.

Due Tempi.

Si eseguiranno nel modo prescritto al numero 61.

66. All orazione = L' ARME.

Due Tempi.

Primo. Inginocchiandosi nel modo presentto al numero 65, del Reg. per l'istruz. della fant., s'impugnerà l'arme colla sinistra per la prima fascetta, e si prenderà la posiziono indicata nel primo tempo del detto numero. Secondo. Si eseguirà il secondo tempo del nu-

## 67. Presentate = L'ARME.

#### Due Tempi.

Primo. Come è stato prescritto al namero 67. del detto Regolamento.

Secondo. Nel rialzarsi sollecitamente, si riprenderà la posizione indicata al numero 47.

### 68. Alla preghiera = L' ARME.

#### Un tempo.

Si eseguirà quanto è stato prescritto al numero 68. del citato Regolamento.

# 69. Al piede = L'ARME.

Come è stato indicato al numero 69. del Regolemento suddetto.

## 70. Al funerale = L'ARME.

## Due Tempi.

Dalla posizione prescritta al numero 47, si eseguiranno i due tempi nel modo descritto al numero 70. dell' indicato Regolamento, dopo però di essersi rimessa la bajonetta.

#### Due Tempi.

Primo. Si eseguirà come è stato prescritto al numero 71. dello stesso citato Regolamento.

Secondo. Eseguendosi quanto è stato indicato al secondo tempo del citato numero, si riprenderà la posizione portata al numero 47.

### 72. Ispezion = DELL' ARME.

### Tre Tempi.

Sarà da' sotto-uficiali eseguito intieramente il disposto al numero 74. del Regolamento citato di sopra.

73. I guastatori porteranno sempre la loro arme in bandoliera, senza la bajouetta, e porteranno la seure nella seguente maniera.

Il manico quasi orizontale oppogiate alla spalla drita, il taglio rivolto verso l'aria, la destra terrà il manico un poso più ingiù della metà, colle quattro dita al disopra, ed il pollice al disotto, il gomito dritte sarà unito naturalmente al corpo, e la man sinistra penderà nul proprio lato.

74. I guastatori non eseguiranno colla truppa altri movimenti d'arme, che quelli soli qui appresso indicati.

## 75. Al braccio = L'ARME.

#### Tre Tempi.

Primo. Colla sinistra s'impugnerà il manico ac costo, ed al disotto della destra.

Secondo. Colle due mani per la destra, si volgerà il taglio in sotto.

Terso. Abbandonando il manico colla sinistra, che si porteri sul proprio lato, si appoggerà la scure alla spalla, abbassando il manico, e tirando il gomito un poco indictro.

## 76. Portate = L' ARME.

#### Tre Tempi.

Primo. Alzandosi il munico colla destra, in mode ehe il gomito resti unito naturalmente al corpo, s'impugnerà colla sinistra al disotto, ed accosto alla destra.

Secondo. Con ambo le mani si volgerà per la dritta il taglio all'aria.

Terzo. Si riporterà la sinistra sul proprio latos

# 77. Al piede = L' ARME.

## Tre Tempi,

Primo. Tirando il gomito indietro, si accosterà
il pugno destro all'anca, e messo il manico in posi-

zione verticale, s'impugnerà colla sinistra all'altezza della spalla.

Secondo. Togliendo la destra dal manico, ed abassandolo verticalmente colla sinitura, è impugnera colla destra al disopra della sinistra; indi abbandomandolo colla sinistra, che si riporterà sul propris late, si abasarchi il manico coll'estremo distante tre publici da serra, tenendo il taglio della scure sempre al fronte.

Terao. Si poserà l'estremo del manico a terra ; vieino alla parte esteriore della punta del più destro.

## 78. Portate = L'ARME.

### Due Tempi.

Primo. Elevando sollectiamente la seure colla man dritta fino all'altezza della spalla, s' impugneria il manico colla nistra per la metà, e riprendendolo colla destra al disotto della sinistra, si riprendera la' pozizione prescritta al numero 22.

Secondo. Si porterà la man sinistra sul corrispondonte late.

## 79. All orazione = L' ARME.

Primo. Iuginocchiandosi nel modo prescritto al numero 66. del Reg. por l'attras. della fant. si siturcia colla destra l'estremità del maurco a terra, e si prendetà il detto maurco colla siastra, il tutto nel inodo indicato pul fueile al datto numero 66. Secondo. Si eseguirà il secondo tempo del numero suddetto.

#### 80. Presentate = L' ARME.

#### Due Tempi.

Primo. Si riporterà la destra al manico, e a metterà all'istesso sito, dal quale si era tolta.

Secondo. Rialzandosi sollegitamente, si riprendera la posizione prescritta al numero. 73.

81 Alla Preghiera = L'ARME, ed al Piede = L'ARME si eseguiranno ne modi prescritti a' respettivi numeri 68, e 69 del Reg. per l'istruz. della fant.

82. I tamburi dovranno essere istruiti colla massima cura nell'essittezza della cadenza de'passi, e soprattutto dell'ordinario, che deve essere il passo abinuale della truppa.

- I tocchi prescritti saranzo i seguenti.
- 1. La Generale
- 2. L'Assemblea
  3. Alla Bandiera
- 4. La Marcia ordinaria dell' Esercito
- 5. La Marcia ordinaria delle Compagnie seelte
- 6. La Marcia accelerata
- 7. La Ritirata
- 8. La Chiamata
- 9. La Fascina 10. La Diana
- 11. La Messa
- 12. La Preghiera
- 13. Il Bande

14. Le Bacchette, o punizioni

15. L' Ordine

16 Il rullare.

83. I tamburi conserveranno la stessa posiziona prescritta pe'soldati, e terranno la casa sospesa alla bandoliera, éd appoggiata alla coscia sinistra, colle bacchette nelle mani, delle quali la sinistra sarà zibasia sal cerchio superiore della sassa, e la destra dattesa sal corrispondente latri.

, 84. I tamburi eseguiranno colla truppa i seli movimenti d'arme, che saranno quì in seguito prescritti.

### 85. All' orazione = L'ARME.

#### Due Tempi.

Prime. Inginocehiarsi col ginocehin dritto, senze muovere il corpo e la testa, e situar 'la cassa colla sinistra obliquamente presso del ginocehio sinistra. Secondo. Come pe' soldati.

### 86. Presentate = L' ARME.

#### Due Tempi.

Primo. Se i tamburi non avran battuto, eseguiranno il primo tempo col calar la destra, sul cerchie superiore della cassa.

Secondo. Alzarsi col corpo ben dritto, e ripigliare la posizione già prescritta.

87. Alla Preghiera = 1.' ARME, ed al Piede = 1.' ARME si eseguiranno nel modo prescritto pe' soldati;

il tambure però quando dovrà dare i tre colpi, li hatterà colla sola man dritta, ed indi togliendo la sinistra dalla visiera, rullerà per tocco finale.

88. Oltre de suddetti movimenti i tamburi dovranno eseguire anche i loro particolari, i quali saranna comandati del tamburo maggiore, o dal caporal tamburo, il tutto come siegue.

# 89. A = TERRA.

#### Tre Tempi.

Primo. Si situeranno colle due mani le bacchetta nol portu = bacchette, situato sulla bandoliera in meazo del pette.

Secondo. Colla destra i impugnerà il cerchio superiore della cassa; indi tirando la cassa, si spunterà dalla bandolica, e senza piegar le ginocchia, si sitanerà a turra, in modo che la pelle detta battitoja, sia all'infuori, e l'altra detta bordoniera, sia versa del corpo, colla vite al disporta.

Terzo. Alzandosi sollecitamente, si porteranno le mani su i respettivi lati.

# go. In = ISPALLA.

### Tre Tempi.

Primo. Colle ginocchia tese, chinando il corpo, si prenderà la cassa nel mezzo pe' cerchi, oioè il superiore colla destra, e l'inferiore colla sinistra.

Secondo. Almudosi sollecitamente, si situera la

sassa orizzontalmente accesto al petto, in .modo che la battitoja rimanga sulla dritta; nell'altarsi però la cassa da terra, si prenderà ancora colla sinsitra «tra l'indice ed il pollice, la correggia della medesima, che serve per sostenerla sulla spalla, detta perciò port = a = zonella.

Terzo. Si spingerà la essas collà mau destra verso la sinistra, talmente che possa girar dietro la spalla sinistra, e si passerà nel tempo stesso con destrezza si gomio sinistro tra la detta correggia portigicar spalla, e la parte inferiore della cassa, ja modo che quest'ultima venga ad esser situata sull'osso della spalla dimietra: in seguita si rimetteramo subito le mani sa i respectivi lati.

# 91. In = BANDOLIERA.

# Tre Tempi.

Primo. Col gomito dritto si darà una spiata per dietro alle cana, acciocche venge da se in aventi, e si riprenderà colla sinistra, per la correggia port', a sa spalla, cavandone fiori il gomito; indi s'impagnerà colla destra il cerchio superiore della cassa, nella direzione della vite, appoggiandola obliquamente sulla cassia sinistra, ed in guisa che la battioja rimanga sulla dritta, un poso più in alto della bordaniera.

Secondo. Colla sinistra si aggrapperà la cassa, in meniera che rimanga appoggiata alla coscia sinistra 3 e hen sospera alla bandolicra; judi si stuere la sinigua sul servakio superiore presso della destra. Terzo. Celle due mani si prenderamo le bacchette dal porta = bacchette, prendendo ogni mano quella della sua parte, ed indi la destra si porterà col bracsio tutto disteso, sul lato dritto, o la manca si appoggerà sul cerchio superiore della cassa.

### 92. In = ISPALLA.

#### Tre Tempi.

Primo. Come il primo tempo di Z = TRRAL. Secondo. S' impugnerà colla destra il cerchio superiore della cassa, e colla sinistra l'indiriore; indi si spunterà la cassa, e si sppeggerà orizzontalmente sul petto, prendendo colla sinistra tra l'indice ed il pollice, la correggia port' a car spalla.

Terse. Come è stato prescritto al numero 90. .

Tue Tempi.

Primo. Si eseguira nel modo indicato al numero 91, pertandosi però la cassa orizzontalmente sul petto. Secondo. Piegandosi il corpo colle ginocchia tesa, si situerà la cassa a terra nel modo prescritto al secondo tempo del citato numero ori.

Terzo. Alzandosi sollesitamente, si porterzane le mani su i propri lati.

### 94. In = BANDOLIBRA.

#### Tre Tempi.

Primo. Chinando il corpo, a'impugneranno viyameute i cerchi della cassa, cioè il superiore colla destra, e l'inferiore colla sinistra. Secondo. Alzandon, si situerà la cassa obliqua-

mente sulla coscia sinistra, e si aggrappera alla bandoliera, di maniera che ta battitoja rimanga sulla deitta, ed un poco più in alto della bordoniera.

Terzo. Si riprenderanuo le bacchette, e si prendera la posiziono già descritta.

#### ARTICOLO III.

APRIR LE RIGHE, SERRARLE, E MANEGGIO DELL'ARMEA

95. L'aprire, ed il serrar le righe si deve spesso fer esegnire, tanto dalle compagnie, che dall'intere batteglione, co'comandi, e co principi prescritti al aumoro 160 del Res. per l'istrus. della fint.

Il suddetto movimento servendo o per far esegoire il maneggio dell'arme, o per l'ispisione si della truppa, che delle armi, dev'essere sollecito, e senza preparativi. A tal'oggetto, per aprir le righe si eseguirà in grande quello stesso che è stato indisato al citato numero 149, senza che dalle carche si traccino preventivamente le linee, nelle quali devono insastrari la seconda, e la terra riga.

96. Al comande MARCIA, i serrafile, se dovranne.

aprinsi le righe, retrocederanno equalmente che gii commit della seconda e della terra riga, e si situeranno a quatro passi dall'ultima riga, allinesadosi sollesitamente fra di loro: esi allo stesso comando, se le righe dovranno serraria, patrienno, e di andranno a riprendere i loro posti di battaglia; allineandosi subiro dono nel modo infilosto.

97. Il maneggio dell'arme s'insegnerà, e la truppa vi sarà esercitata ordinariamente a righte aperte: lo attesso qualche volta si eseguirà anche a right serrate, emettendosi allora que movimenti, per l'esecuzione de quali mancherebbe il necessario spazio.

Detto maneggio dell' arme si eseguirà o di esecuzione, o coll'uonio d'ala, e nel modo indicato al numero 151 del Reg. per l'istruz. della fant.

Nell'ultimo de auddetti east, il sotte-uficiale pă prossime alla dritta, fară da uomo d'ala, e dopo il meato giro, fară equalmente da uomo d'ala il sotteuficiale più prossimo alla simistra, per marcare quel tempi, che la truppa devra eseguire col fronte indietro.

gă. Ogni uomo d'ala si conformerà a quanto à stato prescritto per l'Istruttore al numero 117 del citato Rigodamento: egli nel marcare i diversi tenfipi di un movimento, metterà tanto più o meno intervalle fra un tempo e l'altro, per quanto sarà maggiore, o minore il fronte del hattaglioue, in modo che vi sia sempre tra i tempi un sufficiente intervallo, non mai maggiore del tempo accessario per cinque passi sedinari.

#### CAPITOLO III .

#### MOVIMENTI SULLO STESSO TERRENO.

#### ARTICOLO L

INVERSIONS DEL FRONTE, E DEL FONDO.

99. Una truppa può invertire il solo fronte, e il fondo ed il fronte: essa può rimettere o il solo fronte, o entrambi.

Il fronte proprio di una truppa, che dicesi diretto, dovendo tanto mell'ordine di buttaglia, che di colonna, sempre essere dalla parte della sua prima riga, lo stesso sarà inverso quante volte sarà dalla parte dell'ultima.

Una truppa per arere il proprio suo fondo, che dicesi egualmente il dirello, dovendo avere i suoi serrafile sempre dalla parte della sua ultima riga, quando essi saranno dalla parte della prima, la truppa sarà col fondo inverso.

100. L'inversione del solo fronte serve per voltar la schiena al nemico che è avanti; l'inversione del fondo e del fronte poi per far fronte al nemico vegnente di dietro.

Una truppa avendo inverso il frente, lo rimetterà ambito che non dovir più voltar la schiena al nemico sea però quando avrà inverso il fondo e di fronte, se per ritirarsi dovrà voltar la schiena al nemico vemuto di dietro, non li rimetteri entrambi, mi rimetta trita il sale fronte, e rataris col fendo inverso, onde aontinuare ad avere i suei serrafile dalla parte opposta al nemico, ed essere coà nel caso di potersi difiendere ad ogni stante colla semplice inversione del fronte: in ogni altro caso, la detta truppa non avendo più bisogno di far fironte indistro, rimetterà il fondo ed il fronte.

101. Ogni mezzo bettaglione, ogni doppia divisione, ogni plotone, ed ogni sezione conserverà sempre il proprio suo numero, anche dopo l'inversione del fronte: lo stesso sarà delle ale, delle quali l'una sarà sempre la dritta, e l'alsta la sinistra.

101. Un battaglione in battaglia inverterà il fronte, e lo rimetterà col semplice mezzo giro, comandato ed esquito sezza l'nomo d'ala, e nel modo prescritto al num. 12 del Reg. per l'istruz. della fast.

103. (Fig. F.) Per principio generale, sempre ele manovra una truppa arrà esguite il mezio giro, lo cariche alle ala elle divisiosi. A fattante Maggiore, l'Ajutante, ed il Porte Bandiera passerzuno subito sull'allineamento della riga messa al fronte, esiacuno sulla propria perpendisolare.

Sempre che la truppa manovrerà a due di fondo, e vi saranno delle file vote, per principio egnalmente generale, ciascun'uomo di prima riga di ogni fila veta passerà subito dopo il mezzo gire, nella riga messa al fronte, sempre nella propria fila.

104. (Fig. VA) Allorebe un battaglione in battaglia dovrà invertere anche il fondo, il Maggiore comanderà: Al dette comando, le cariche alle sle delle divient interne si situeranno avanti, e di froute segli uomini, col quali si troveranno respettivamente in contatte nelle medesime, il Porta-Bandiera si situerà dieru la carica alla san dritta, e di fronte al battaglione; ogni sergente maggiore farà lo stesso che è tatto prescritto per la carica della sinistra della propria divisione, e cissenn primo de' sergenti si porterà solle-citamente a coprire l'uomo di dritta di terza riga del proprio pilotone.

Aperti coà tutti gl'intervalli, ciasem Capitane situato in serafile, attraversade pel ceuto della prepria divisione, si porterà perpendicolanneate in avanti, ed andrà a situarsi a due passi dalla prima riga, di firotte alla medeima; pogni quarto Uficiale seguendo il movimento del proprio Capitano, andrà egualmente a situarsi di fronte alla prima riga, a due passi dalla stessa, e dirimpetto il suo primitivo pasto di hattaglia; i tutti serrafile col passe accelerato si perteranno similmente dirimpetto i primitivi loro posti, a due passi della prima riga, e di fronte alla modemane di quelli de plotoni di dritta delle divisioni andranno per la dritta, e quelli de' plotoni di simistra per la sinistra delle divisioni stesse.

Al medesimo comando, i tamburi, o i tamburi e la banda faranno pel fianco sinistro, e col passo accelerato audranno pel centro del battaglione, a situarat nell'ordine lero, di fronte alla prima riga, dirimpetto il loro posso di battaglia, ed a quiudici passi dalla mera linea de' serrafile, a'quali daranno pria il passaggie : lo stesso in modo inverso eseguiranno i guastatori dopo de tamburi.

105. Subito che il Maggiore vedrà la linea de serrafile scombrata, farà eseguire il mezzo giro nel mode judicato di sopra, il quale però non si eseguirà da coloro che si troveranno di fronte al battaglione.

Nell' ereguirsi il mezzo giro dal reaso del battagiione, le cariche alle ale delle divisioni, l'Ajutante Maggiore, l'Ajutante, ed il Porte-Bandiera riprenderanno i loro posti di battaglia sull'allineamento dell'ultuma riga divenuta prima; ogni sergente maggiore riprenderà il suo ponto nella prima riga divenuta terra, ed ogni primo de' sergenti nell'ultima divenuta prima.

106. Essendo il battaglione col fondo inverso nel modo descritto di sopra, e dovendosi rimettere in ordine diretto, il Maggiore comandera: rimettete il fondo.

A tale comando, le cariche nelle righe esoguiranno quanto di sopra è atato prescritto, e ciascussoritornando sugli stessi suoi passi, riprenderà il suo primitivo posto di battaglia, situandosi di fronte all'ultima riga divenuta prima.

107. In seguito di ciò, se il battellione dovat anche rimettere il fronte, il Maggiore farà eseguire il morro giro nel modo indicato, e le cariche situata nelle righe, l'Ajtante Maggiore, e l'Ajtante divarano i lavo posti sull'allicamento della prina riga; se poi il battaglione non dovrà rimettere il fronte, essi riprenderanno i detti loro posti al comando dal maggiore: 2 Vestri ≃ purt.

#### ALLINEAMENTI.

108. Gli allineamenti di un hattaglione segmende la natura di quelli di un pletcone, o di una sezione, sono anche di due specie, cioè progressivi, e simultanei (n. 108, e 139 del Reg. per l'istraz. della fant.): essi possono eseguiris parallelamente, ed ob-bliquamente; l'obbliquità però dev'esser sempre poce considerevole ne progressivi, e molto meno ne simultanei, in diverso caso dell'allineamente progressivo in vece si fatà un cambiamento di fronte, del che sarà trattato a suo luogo, ed in vece del simultaneo si farà l'allineamento progressivo.

109. In un battaglione gli allineamenti progressivi possono eseguirsi per file, o per frazioni, gli uni a poca, ed i secondi a più grande distanza: di essi i primi si eseguiranno solo in avanti, ed i secondi in avanti, ed indictro.

Quante volte l'allineamento dorrà essere indictaprablelamente e poce distanta, e si voglie far' un Bell'allineamento progressivo per file, si farà retrocadere l'intero batuglione coi principi indicati al numera 171 del citato Regolamento, e si poterià tra e, o a più sei passi dietro la nuova linea di direzione, per iodi farlo allineare in avanti ed detto modo.

L'allincamento iudietro parallelo potrà eseguirsi per frazioni: lo stesso so obbliquo, dovrà sempre eseguirsi in tal mudo, non potendosi far retrocedere il battaglione obbliquamente.

Un'allineamento molto puce obblique da eseguirsi

an di un'ala, che deve restare immobile, estendo piutosto che un'allineamento, una di lui rettificaziones si pottà anche eseguire indictro progressivamente, ma nel modo che sarà in appresso indicato. Lo stesso sarà di un'allineamento pocco obbliguo sul centro, o su di un altro punto della linea, in cni nna parte della truppa dovrà ullinearsi in avanti, e l'altra indictro.

Abitualmente gli allineamenti progressivi per frationi si eseguiranno per divisioni: essi possoo sesguirsi per plotoni, ed anche per sezioni ne'hatteglioni molto forti. Di questi ultimi se no fariè particolarmente uo negli esercizi in dettaglio per compagnie, sesende sonducentissimi ad istruire tanto le cariche, the i seldais in el meccanismo del movimento, o degli silri indistintamente se ne farà uso negli esercizi di hattagione, onde predisporre la truppa ad eggi qualanque zanovra, ed a poteni adattare nel bisegno alle diverse circostano.

110. Gli allineamenti simultanci si segniramo sempre in avauti a poce distavana, e solo val centro. Quante volte dovrà essere la mova linea di direzione diettro quella di battaglia, si farà retrocedere l'intero battagliane, e si cendurrà tre, o al più sei passi dietro la mova linea, per indi fatto allineare in avanti; si farà avannare prima il battaglione tanto per quanto avante este molto in avanti, si farà avannare prima il battaglione tanto per quanto avan necessario, accido possa trovaria si distana di tre, o al più di sei passi dal sito, in cui dovrà stabiliri la mova linea di battaglia.

In un battaglione l'allineamento simultaneo si eseguirà sempre facendo pria tracciare la linea dalle guide, acciò l'allineamento non si estenda al di là di una divisiene, dovembo in eguma caservi il suo pause di appoggo, el il suo punto di vista particolare, stabilire pria dalle preprie guide. Tali allineamenti uno si stabilirano mai id il ia di pochi passi dalli mena di battaglia, per non fare separar di molte lo guide dallo preprie divisioni; specialmente quando vi dovrà essere obbliquità.

#### Allineamenti progressivi.

111. Nell' istruzione il Maggiore farà eseguire gli allincamenti progressivi pria su di un ala, ed iudi sul centro.

Gia allineamenti progressivi per file cenducembe effesacciucnte a perfesionare gli uomini ne' principi necessari a ben' allinearsi, si eseguiranno per esercisio in un battaglione, e di essi, e specialmente di quelli su di un ala si farà poco uso nelle manovre, per la loro luoga durata.

112. (Fig. VII.) Per far eseguire l'allincamento progressivo per file su di un ala, il Maggiore si situerà al punto, nel quale vorrà situare l'ala dell'allimezmento, e comanderà:

- Tre file di dritta, o di sinistra, in avanti = marcia = MARCIA.
- II. ALTO.
- III. Per file a dritta, o a sinistra =

Al prime comando, partiranno le tre file indicate col lere Serra-battaglione, e si fermeranne al secondo. Se le dette file saran di dritta, sortirà egualmente la guida di sinistra della prima divisione; se poi saran di sinistra, farà altrettanto la guida di dritta dell'ultima divisione;

H Maggiore situerà il Serra-battaglione, e le tre file nella nuova direzione che vorrà dare alla truppa, e messa con segui della sua spada sul prolungamento di detta linea, la citata guida della prima, o dell'ultima divisione, egli darà il terzo comando.

113. Al sudatto comando, ciascuna delle altreile si porterà sul nuovo allinecemento nel modo indicato al munero togo del Reg. per l'istrus. della fanti, egni fila però non si farà preceden dall' altra, che di un sol passo, onde rendera paen lungo un movimento di sua natura non breva.

Il Serra-battoglione subire che vedrà l'ultimo uno di sinistra, o di dritta della propria divisione, entrato nella unewa linea di direzione, darà a mezza voce il comando reant, al quale sarà eseguito quanto estato relativamente presentito al detto unumero 109, 11.4. Sabite che l'ultimo uomo della citata divisione si sarà messo in mevimento, partiramo vivamente le guide della contigua divisione, che si situeranno sulla probungazione dell'allineamento della prima riga della precedente divisione già stabita sulla nuova linea; di esse quella dalla parte dell'allineamento, si situerà in contatto colla guida più prossima della detta precedute divisione, el aseguirà quanto di sopra è stato prescritto pel Serra-battaglione, e l'altra si situerà a distanza di divisione.

Il movimento progredirà in tal modo successivamente da un ala all'altra, hadando attentamente ciaaveuna guida dell'ala opposta a quella del movimento, di situarri sempre correttamente sulla prolongazione dell'allineamento della prima riga, lasciando tra se e l'altra guida lo spazio eguale al fronte della propria divisione.

115. În tal movimento îl Potta-Bandiere partive nel modo prescrite per ciacion espofita, e di serrafile seguiranno il movimento delle rispettive file situate avanti di lore: i tamburi, ed i genatatori mercenano in avanti s'conssedi de lore respettivi capi, sabito che si sari pottate sulla neova linea di directione quella parte della trappa situata avanti di loreo.

Il Maggiore della parte della base, invigilerà all'esattezza dell'allineamento, accorrendo dove sarà di bisogno; e riprenderà il suo posto, tosto che il battaglione sarà allineato.

16. Nella istruzione la giuda generale dell'alpoporta a quella di base, potrà anche situaria sulla
naova linea, qualche passo in là del punto, in cui
deve portarzi la dett ala, onde servir casa di punte
di vista, ed assicurare coa la battaglione il modo non
solo di bea allinearsi, ma di allinearsi easttamente
nella linea determinata: la detta guida nacirà all'avviso del Maggiore, e non rienterès che al comande
rensus, dato all'altima divisione entrata nell'allineamento.

117. (Fig. VIII.) Lo stesso allineamento si eseguirà sul centro co principi di sopra indicati; il Maggiore però situato al punto in cui devrà stabilire la base dell'allineamento, comanderà;

- I. Cariche del centro, e guide generali = SULLA LINEA.
- II. Sul centro = ALLINEAMENTO.

Al primo comando, sortirà il Porta-Bandiera colle due cariche in contatto con lui , e giunti al Maggiore, si fermeranno. Allo stesso comando, sortiranno le due guide generali, che si fermeranno all'altura della Bandiera.

Il Maggiore stabilirà il Porta-Bandiera, e le due cariche centrali sulla linea di direzione che vorrà dare al battaglione, e situerà una delle guide generali nella prolungazione di detta linea : l'altra guida generale si situerà subito sul prelungamento della linea tracciata dalla guida generale opposta, e dalla Bandiera, ed in tal modo le due guide generali si troveranno sulla stessa linea, situandosi però ciascupa qualche passo in là dal punto, in dove dovrà portarsi la propria ala: esse egualmente elle le tre cariche centrali, conserveranne l'autico lore fronte.

118. Ciò esegnito, il Maggiore darà il secondo comando, al quale principierà il movimento dalla siulstra del primo mezzo battaglione, e dalla dritta del secondo, e progredirà contemporaneamente sino ad ambo le ale.

Nel principiarsi il movimento, la guida di dritta della divisione centrale del primo mezzo battaglione, e quella di sinistra della divisione centrale del secondo si porteranno sollegitamente sulla nueva linea, situandosi in modo che ciascuna sia in linea colla-Baudiera, e colla guida generale oppostaLe des eariche in contetto eol Porta-Bandiera, directiono l'alliuêmento delle respetitive loro dirisioni, regolandosi ciascuna stalla guida opposta della stena sua divisione, e sulla guida generale del corrispondente mezzo battaglione, avvalendosi ciascuna della sua spada, senza useir però dalla liuca, per regolare gl'individui, ed indicar loro di avantare, o di retrocedere.

Subito che la guida di sinistra della prima divisione avrà dato il comando FERMI, rienterrà la guida generale di drita, e quella di sinistra farà altrettanto allo stesso comando della guida di dritta dell'ultima divisione.

119. Il Maggiore non potendo dal centro conoscere i difetti dell'allineamente, si mettera da un'ala sulla prolungazione della unova linca, e vedendo qualche considerevole inconveniente, si porterà al punte da cui potrà meglio rimediarci.

126. Gli allineamenti sal centro sono di loro natura i più facili e destiti, poichè eggi ala serve di correzione all' altra, e le cariche possono più perfettamente situarai, e giudicare meglio dell' esattezza della lore posizione. Questo allineamento è la base della margia di più batteglioni.

181. Gli allineameuti obliqui in avanti per file su una delle ale, si esegairanno cogli stessi principi e comandi, dando il Maggiore una direzione obliqua, in vece di parallela.

( Fig. IX. ). Se l'allincamento obliquo in avanti dovrà fairi senze muovere l'ala, il Maggiore sonza far' avanzare le tre file di dritta, o di sinistra, le allineerà sulla nuova direzione che vorrà dare al batteplione, ed indi darà il terzo comande portato al numero 112, al quale gli uomini della prima riga si metterauno succossivamente nell'allineamento, e quelli della seconda, e della terza si regoleranno su quelli di prima.

122. (Fig. X.) L'allineamento indietto non dovendois mis eseguire per file, giusta i principi indicati al numero 109, se lo stesso dovrà essere pose sbliquo, e su di un'ala immobile, secondo quanto à state indicato al detto numero 109, allora il medierimo si eseguirà progressivamente, ma uel modo so-guente.

Il Maggiore dopo aver allineate le tre file di dritta, o di sinistra, se lo crederà necessario, situerà anche la guida generale dell'ala dell'allineamento a qualche passo dalla dett' ala , e sulla prolungazione dell' allineamento della prima riga delle indicate tre file , per scrvir di punto di direzione, e formare una sufficiente base, ed indi comanderà a dritta, o a sinistra = AL-LINEAMENTO. A tale comando, gli uomini della prima riga retrocederanno semplicemente, e senza far fronte indietro, si porterauno successivamente, e sellecitamente nella nuova linea, in cui si allineeranno secondo il prescritto al numero 112 del Reg. per l'istruz. della funt. ciascun nomo di seconda riga darà luogo al suo capofila, ciascun nomo di terza a quello di seconda tiga della propria fila, e tutti andranno così ad allinearsi nel modo indicato.

133. (Fig. AI.). Per un'allineamento sul centro con poca obliquità, si praticherà lo stesso, sostituendosi nel comando all'indicazione a dritta, o a sinistra, quella di sul centro. In tal esso, un'ala si

The state of the s

porterà un poco in avanti, e l'altra un poco indietro, il tutto nel modo indicato.

Lo stesso allineamento può anche eseguirsi su qualche divisione, e plotone di un battaglione, del quale parte si allineerà a dritta, e parte a sinistra.

Nel suddetto modo si può anche rettificare uu allineamento senza perder tempo, nè far de' movimenti inutili.

124. (Fig. XII.). Per far eseguire gli allineamenti progressivi per divisioni in avanti su ma delle ale, il Maggiore comanderà.

- Prima, o ultima divisione, in avanti guida a dritta, o a sinistra, Marcia = MARCIA.
- II. ALTO.
- III. Per Divisione a dritta, o a sinistra = ALLINEAMENTO.

Al primo comando, partirà col passo accelerate la divisione indicata, portando il contatto dalla parte del propiro Serra-battaglione, che si prolunghera perpendicolarmente in avanti.

Ginnta la divisione sul terreno in cui il Maggiore vorrà situare la base dell'allineamento, egli darà il terzo comando, al quale la divisione si fermerà.

Il Maggiore in seguito indicherà al Serra-battaglione la mova linea di direzione, e questi farà cocomandi prescritti ellineare sobito la divisione sulla mueva direzione, e sili punto indicatogli dal Maggiore-

In mancanza di un punto, il Maggiore potrà inviara l'Ajutante Maggiore, o l'Ajutante, per servir di punto di vista: un tal principio sarà generale per tutti gli allineamenti progressivi su di un'ala.

125. Giò eteguito, il Maggiore darà il terzo comando, e partirà vivamente col passo accelerato, la divisione cottigua all'altra disopra nominata, portando il contatto sulla guida dilla parte dell' alliesamento: detta guida i dirigerà in modo, da arivavaio contato colla guida dalla sua parte nella divisione precedente.

Subito cho la detta divisione sarà arrivata a quattro pasi dalla nuova lines, scapperà solleciamento la sua guida dell'ala opposta a quella dell'allineamento, e si porterà sulla neova liuca di direzione, a distauza di divisione dalla guida della divisione base, allineandosi correttamente sulla medesima.

La divisione condotta dell'altra guida, andrà ad incustrusi tra la propria guida assibita sulla mesve linea, e la guida della division di bave; la prima riga però baderà attentamente di fernarsi un poco prima di arrivarsi, e di indi proederò ciacuono l'allineamento in avanti sulla base, e secondo il prescritto al num. 111 del Rec. per l'Istrus, della fant.

Quando la maggior parte degli uomini sarà entrata nel nuoro allineamento, la guida dalla parte del medesimo, darà il comando yanni, e si conformerà a quanto è stato al detto numero prescritto per l'Istruttore, senza però il menomo strepito.

Al terzo comando, le altre divisioni co stessi principi si porteranno successivamente sul nuovo allineamente, facendosi ogni divisione precedere di quattro passi dall'altra: le guide dalla perte dell'allineamento in ogunna di dette divisioni, avran curra di fat partire le respettive lora divisioni a tempo proprio: a tale eggetto, esse daranno la prevenzione di srcenda, stera ecc. divisione al momente in cui la divisione precedente si metterà in movimento, e daranno il comando Marcia Marcia, subito che la detta divisione avrà dati quattro passi, di modo che la loro prima riça corrisponda colla linea de' serrafile della divisione precedente.

I tamburi, ed i guastatori seguiranno il movimente delle divisioni respettivamente avanti di loro.

136. (Fig. XIII.). Allorchè l'allineamento per divisione dovrà seguiri i indictro, il Maggioro comanderà il merzo giro a tutto il battaglione, e farà indi marciare in avanti la prima, e l'ultima divisione, la quale giunta sul terreno in cui i vorrà siturar la base dell'allineamento, egli la fermerà nel molo indicato, ed ordinerà al Capo della meleciana di fade rimettere il fronte col merzo giro, il che cseguiro, il detto Capo la farà allineare, giusta quanto è stato indicato al numero 133, ed in seguito il Maggiore comanderat

# Per Divisione = a dritta, o a sinistra = ALLINEAMENTO.

Il movimento si eseguirà per la terra riça nel modo prescritto per la prima; subito che però la divisione messa in movimento sarà giunta sull'all'inesmento della base, continuerà a marciare perpendicolarmente in avanti, fino a che non sia giunta colla riça messa al fronte sull'all'inexmento de serrafile della division di base. Allora la sua guida dalla parte dell'alhineamento, comandera l'alto, ed indi subito il meszo giro a dritta.

La guida opposta a quella dalla parte dell'allineamento, arrivata che sarà milla prolungazione dell'allineamesto della prima riga della divisioni di base, si fermerà, e dopo aver fatto il mezzo giro, si silinene'i crettizimente milla prolungazione di detta ilineamento, lasciando lo spazio necessario, osde potersi incastrare la propria divisione.

Eseguitosi il mezro giro dalla suddetta divisione , la sua guida dalla parte della base, comanderà a dritta, o a sinistra = ILLINEJMENTO ed indi PERVII, e la divisione si allineerà su di essa, il tutto nel modo indicato.

Le altre divisioni eseguiranuo progressivamento lu stesso movimento, facendosi ognuua precedere dall'aitra di quattro passi.

I tamburi, ed i guastatori precedendo le respettive divisioni dictro le quali erano in battaglia, andramo con eguale movimento a riprendere dietro le medesimo loro primitivi posti.

226. Si possono eseguire gli allinesmenti per plotone im modi stessi indicati per quelli per divisione, 
sostitiendosi però sempre ne commadi la indicazione
plotone a quella di divisione: i sergenti meggiori, ce
i primi de' sergenti esendo allora guide respettivamente
di sinistra, o di diritta de'loro piotoni, osserveranno
quanto è atato preseritto per le eatriche corrispondenti
negli allinesmenti per divisione.

Quando il suddetto movimento dovrà eseguirsi in avanti per la dritta, eiasoun primo de' sergenti toste

che pe avrà il terreno, passerà in prima riga : egli nel portarsi col suo plotone nella nnova linea, si fermerà sull'allineamento della terza riga dell'altro plotone della propria divisione, ed il sergente maggiore allineerà il secondo plotone della divisione stessa-Quando un' egual movimento dovrà eseguirsi per la sinistra, ciascun sergente maggiore portandosi momentaneameute avanti il respettivo uomo di sinistra della prima riga del proprio plotone, darà luogo al primo de' sergenti, acciò questi possa portarsi in prima riga al momento della partenza del secondo plotone, e partir col medesimo : in questo caso, ciascun sergente maggiore nell' arrivare col plotone sulla nuova linea, eseguirà quanto è stato di sopra prescritto pel primo de' scrgenti, il quale eseguirà quanto è stato prescritto pel sergente maggiore; indi allineato il primo plotone , il primo de' sergenti retrocedendo oltrepasserà la terza riga, e dato luogo al sergente maggiore di riprendere il posto di battaglia in prima riga, riprenderà il proprio posto in terza.

Allorchè il suddetto allineamento dovrà farsi indietro, si eseguirà con gli stessi principi, ma inversi; il primo de' sergenti allora eseguirà quanto è stato di sopra prescritto pel sergente maggiore, e questi quante è stato prescritto per l'altro.

137. (Fig. XVII. XVIII.) Con gli istesi prinnigi) si ecquiranno gli allineamenti progressivi per seziene: come che di essi dovrà farsene uno principalmento negli esercizi di dettuglio, secondo il prescritta al numero 100, colì le figure le rappresentano di una divisione, e di nna doppia divisione, potendosi con gli stessi principi eseguivire in un battoglione, quamevolte il bisegno lo richiedesse.

161

Nel molètio movimento, il Comandente la dispisione del consultato del consultato del consultato del o l'editima divencone nel modo indicato, al unumoro tal, postituranto sempre nel consulti la indicazione acazione a quella di divistoriore. Colla saddetta eviane usuità per puugo di vista il sesgoni maggiore della propria dipianione, sel l'allicome estato, se devia, conquini, per la ainistra, il quale si simurà a distripa del france del potone dall'alla; guida del platone strasse, per sidi one guiri, il segonite imaggiore nel biosgno darà il ipaiazio di primo del reggenti del modo indicato.

148. Der guiselpio enotrale, dovendo una truppas empre das arpara le up frazionie, arrefle chiese, terf le propris guid; in primi riigo, coa quelle, di, eña che suos nell' ordine di battugla in serza riga, e in erralle, anbito che ue avrano il terreno, passerano no nel suddotto movimento in prima siga, alla capita spondente als cellas propris accione, delle guuli sibsecuna di quelle dalla parte dell'allicoamento, conducre la la propria secione, i modo che pessa cuttrate sella; muova linea, senza bisogno di appoggiaro da una parte, jo dall'altra.

Tutte le due seriori di un plotque a misura che arriveranno nella nuova linea, saramo allineate da quella guida del platone che si troverà dalla parte dell'allineamento, o dal corrispondente Serra-batta-glique.

La guida dell' ala opposta a quella dell' allineamento nella sezione di base, subito che principierà a mettersi in movimento la sezione seguente, scapperà in serrafile al suo pusto di battaglia. Tutte la altraeariche che honno i loro posti di hattaglia in serrafile, accompagneranno le loro sezioni, o quando saranno per arrivare alla terza riga della seziono presedente, passeranno in serrafile a' detti loro posti.

Subito che sarà a quattro possi dall'a linea di battaglia la terza, o la seconda sezione, scapperà la guida di dritta, o di sinistra del plotone, e si situerà mel modo prescritto di sonra.

Essendosi allinoata l'intera divisione, se il primo de sergenti ed il sergente maggiore dovranno cambiar tra loro di posto, la eseguiranno nel modo indicato.

129. (Fig. XIF.) Quando il suddetto allineamento davis resguiris per divisione obliquamente, e P ala del battaglione dovrà restare sullo tesse terressé, o non dovrà molte alloutanarsi dall'autice linca di battaglia, il Maggiore ordinarà al Serra-battaglione, di allineare la propria divisione secondo la moora disvisione de vorda dava al battaglione, e ul punto di vista che gl'indicherà, il che eseguitosi dal Serra-battaglione, il Maggiore se l'allineamento dovrà essere ha varati, comanderà:

### Per divisione a dritta, o a sinistra = ALLINEAMENTO.

A tal comande, partirà cel passo accelerate la l'ivisione contigua a quella di base, e dopo due passi principierà a conversare a dritta, o a sinistra, in modo da giungere sulla nuova linea secondo il prescritto.

130. (Fig. XF.) Se lo stesso allineamento oblique dovrà farsi indietro, si eseguirà nel modo indiente per gli allineamenti indietro, colla sola differenta che ogni divisione dovrà fare una pieciola conversione, giusta quanto si è prescritto al numero presedente.

Lo stesso metodo è applicabile agli allineamenti per plotone, o per sezione.

131. (Fig. XVI.) L'allineamente oblique sul centre non è altre che un allineamente in avanti per un'ala, ed indietre per l'altra i la uddetta figura le rappresenta per plotone, potendosi con gli tessi prioripi eseguire per divisione, sostituendosi me' comanda alla indicazione per plotone quella di per divisione:

Per es guirsi il suddetto allineamento centrale, il Maggiore farà allineare i due plotoni del centro secondo la nuova direzione che vorrà dare alla linea. u comanderà.

- 1. Primo, o secondo mezzo battaglione, mezzo giro = A
  DRITTA.
- II. Per plotone sul centro = ALLI-NEAMENTO.
- movimento si eseguirà co principi già indicati.

  Allineamenti simultanei.

132. ( Fig. XIX. ) Per far eseguire l'allineamento simultaneo, il Maggiore comanderà:

I. Bandiera, e guide generali = MARCIA.
II. ALTO.

le guide, badardo attentamente ciascune di non mai plurepassare la nuova linea di direzione.

In un tal movimento, l'allineamento di ogui divisione nel primo mezzo battaglione sarà diretto dalla propria guida di sinistra, e nel secondo da quella di dritta : ciascuna di dette guide al suddetto quarto comando, si porterà per tale oggetto sollecismente sulla nuova linea, e si allinerà, prontamente nulla modesima; rimetterdosi in contatto con quella stessa carica, colla quale lo era precedentemente.

Quando la meggior parte degli somini della propria divisione sara cutrata nel movo allineamento, la guida incaricata di allineata, darà a mezza voce il comando Fermi, al quale sarà eseguito quanto à stato prescritto al numero 109. del Reg. per l'Istrus. della Fast.

Dell'allineamento suddetto, da eseguirsi a piccola distanza, non mai maggiore di sei passi, giusta il prescritto al numero 110, se ne farà per lo più uso per rettificare un'allineamento, particolarmente nelle grandi nunovre.

### NOTA.

135. Sempre che une parte del baltoglione sanà vorretamente allineata, e nell'altra vi sona de' difetti, il Maggiore in-vece di dare un nuovo adlineamento generale al baltoglione, si limiterà a retificare gli errori, portandosi di sua persona avanti quella parte del baltoglione cadata in errore, per preventira da di retificare l'allineamento sul centro gli soni-ni allora della divisione, e delle divisiona che dormano rettificar l'allineamento, girreranno leggier-

and the free of

mente la sguardo verso il tentro del batinglione; è progressivamente i uno dopo l'altro avanzando, e retrocedendo, si metteranno sull'esatto altinoumento sollecitamente, e sensa strepito.

#### ARTICOLO IIL

#### DIFERSI PUOCEI.

136. I fuochi si eseguiranno co principi indicati
al numero 152 e seguenti del Reg. per l'istrus. della
funt., e colle modificazioni qui appresso portate.

Tano in un hattaglione, che in una quainnye truppa di forza maggiore di un plotone, il segno per cominciare, o per cessare il fanco, san il rullo, che per farlo principiare potth essere hiere, e per farla cessare david darres tanto, quanto sarì necessario avi tac che da tutti sia udito. L'uno e l'altro si lustremuse ulu segfo di spada del Maggiore. Ael solo caso in cui non vi fosse tumburo, si comanderà comisciale, o cessate il facco.

137. In qualunque fuoco, ed al corrispondenta acgno, tutte le cariche nelle righe retrocederano, e aciscoura si metter in serrafile dietro il ptopio plotore, salla perpeodicolare della fita, colla quale era i constito; il Porta-Bandiera retrocederà, e i situerà in serrafile salla propria perpendicolare; il Maggiore o per una delle ale, e attraversando pel voto rimaxte all Porta-Bandiera, e dalle due cariche ch'erano in contatto con quest'ultimo, si porterà dietro il centra del hattaglionee, a circa 15 o 20 passi dall'ubisma riga, a i situerà nel luogo, da cui sporà meglio farsi ultres

P Ajutanie Maggiore, e l'Ajutante si porteranne a quattre passi dalla linea de serraffer: essi tutti ripreaderanne i lore respettivi possi all'altre ague che sarà dato per far cessare il fueco; il Perta-Bandiera però, e le due estriche centrali lo eseguiranne dopo il passanggio del Maggiore.

138. I fuochi possono essere simultanei, per righe, per frazioni, o a volontà.

I fuochi simultanei saranno sempre comandati dal Maggiore, e potranno eseguirsi o dall'intero battagliono, o alternativamente da due mezzi battaglioni.

In ambo i cast, il finco astà comandato ed esquito, principiente terminient nel modo preseritto al numero 153 e seguenti del Reg. pel l'ilitza: della Estat.; sel primo esato però sarà sempre ne comandi sostituita la indicazione batteglione a quella fiplotore, e nel secondo caso nel primo de'covandi prescritti al detto numero 153, sarà sostituita la indezzione di messo battaglione, e nel secondo de'detti comandi quella di primo mezo battaglione a quelle di pichose.

130. Nel fueco di mezzo battagliene il Maggiore firi tirare al mezzo battaglien di zinitra dopo quel di ditta, e di aquetà ultimo dopo l'altro, e con di seguito alternativamente; egli però cominocrà a dare i comandi indicati unel numero 154 del citato Regolamente, subito che principierà a vedere le armi prepurate nel mezzo battaglione che avrà tirato, e nel perimo de comandi prescritti al detto numero, sostimirà alla indicazione platone quella di secondo mezzo battagliene, o di primo, secondo che dovrà tirare l'un de due mezzi battaglione.

1 10. Il fuoco di righe sarà egualmente compudate

avrà tirato la seconda, e quello della quarta subite depo il fuoco de'la penultima.

In questo modo il fuoco sarà diviso, e nella sua continuazione si baderà da ogni Comandanto di divisione di uon far mai tirare insieme colla divisione centigna.

142. Per eseguire il secondo de suddetti fuoclii, il Margiore comandetà Faoco di plotone, ed eseguirà quanto è stato di sopra prescritto.

Al tocco del tamburo ciascun Tenente, e Sotto-Tenente si situerà in serrafile dietro il ceutro del respettivo plotouc.

Tutti i plotoni impari faran fuoco a comandi de respettivi Tenenti, ed i pari a quelli de Sotto-Tenenti, ciascuno de quali fuit tirre al proprio plotono co comandi indicati al numero precedente, sostituendo al primo de medesinia l'indicazione plotone a quella di divisione.

Il fasco principierà contemporanemente in ogni mezzo battaglione, e progredirà in ognuno di esti per plotone, un'i modo prescritto di sopra pel fusco di divisione nell'intero battaglione, di modo che i plotoni di dirità di egni mezzo battaglione faran fusco nello stesso tempo; all'impostar di essi principieranno i plotoni di sinistra di sumlo i merzi battaglioni, e si continuerà nel modo preserito.

1/3. Il fuoco di riglio, cho per gli principi indicati dovià sempre eseguirsi dalle intere righe, e non mai per frazioni di esse, act solo caso del fuoco di battaglia, o sia a solontà, principierà diversamente. In tal caso, il Maggiore comanderà: Facco a solontà ser polotose, ed i uniti fara rallare. Al detto tecco, i Tenenti, ed i Sotto-Tenenti si situeranno nel modo prescritto al numero precedente, o di essi il Capo del primo plotono della prima divissone comanderà subito:

I. Plotone

II. L' ARME

III. Seconda riga = IMPOSTATS

IV. ruoco.

Al secondo comando, la prima, e la seconda rigar del detto plotoue prepareramo le armi, al terzo comando la seconda riga imposterà, ed al quarto tirerà: ogni nomo di seconda riga caricherà: indi da se, od si Tenente, o il Sotto-Tenente comanderà:

I. Prima riga-IMPOSTATB
II. FUOCO.

A'nubletti due comandi, sarà dalla prima riga eseguito quanto di sopra è stato prescritto per la secondaciazioni onno della seconda riga a misura che avicaricato, da se farà funco di muoro, e colì anche faranno quelli della prima riga, continuando ciacuno, a tirrer senza altro comando, per tutto il tempo che durerà il finore.

r44. Gli altri pletoni principieranno il fuoco co' comandi prescritti, e nell'ordine indicato al numero 142: essi lo continueranno egualmente che il prinno. In tal modo il suddetto fuoco si troverà talmente

.

anddiviso nel battaglione, da poter essere continuato

Al rullo de' tamburi il fuoco cesserà, e ciascuno saricherà, e porterà l'arme.

145. Per eseguirsi i fnochi indietro, il Maggiore farà pria invertere il fondo ed il fronte co' comandi, e co' princip/ indicati al numero 104.

Detti fuochi si eseguiranno nel modo prescrito di obra, ed in essi sogui mezzo battaglione, egni divisione, ed ogni plotone cautinuer's sempre ad essera denominato secondo i principi indicati al numero 1012 me' medesimi se la truppa saràa tre di Boudo, la prima riga divenuta terza eseguirà quanto è stato rospettivamente prescritto per la terza riga, e la terza devenuta prima quanto è stato prescritto per quest'ultima; se pri la truppa sarà su due righe, allora la prima eseguirà quanto è stato prescritto per la acconda, e questa quanto è stato prescritto per l'altra.

#### NOTA.

146. Quando il beltrofiene avrà tirato a polivere; 
il quando il beltrofiene avrà tirato a polivere; 
in canna, ed indi ordinerà à Capi delle divisioni di 
esaminare le armi delle medezime, per assicurari di 
mo essere i soldali incorri nell'errore di mettere più 
enricoci nella canna, in qual caso saranno osservate 
le prescrizioni portete al numero 165 del Reg. pes
fistrus. della fant.

Sempre che degli accidenti impediranno a quadunque individuo il proseguire la sua carica, egli ta vece di sollecitarsi, ed esporsi così a qualche fupecto inconveniente per arrivare a tempo di fur fuose, con gli aliri, si occaperà in vece con ogni allenzione di caricarla bene; quando poi la sua orma peressre messa in istalo di prosequire il fuoco, arrà biogon di attenzione e di tempo, il solduto potrà uscire anobe dalla fila, e portarsi dietro il fronte ad accomocaria.

Quando una disisione sorù isolata, il suo Capo comanderà il faoco di chisisione in vece di quello di battoglione, e quello di plotone in vece di quello dimesso battoglione.

In tothi i fuochi, tra i commadi vi surà sempra un sufficirate intervallo, tale da non postere occasionare precijianza a mena destri; lo stesso tra il comando intervitze, e quello di vocco, surà sempre sufficiente a poter dare al solduto il tempo necessario per fistare au oggetto, onde poterlo coglirre di mira.

1/17 La scarica generale è una salva di parata, e non già un fuoco di guerra: in essa gli uomini della terza riga dovcudo far fuoco con gli altri, tutti devono impostare in alto, el in modo che le loro armi Jornino un'angolo di quasi la meta del semiretto.

La detta seariea generale si escapirà co comandi, e o o principi perestiti nel funco di hattaglione, soetitucndosi nel primo comando la indexzione scariea generale a quella di fueco di hattaglione; in casa però-dovendo eli nomini di terza riga far fuoro con gli altri, cisì aon metteranno le avai al limecio, e di esquiranno respittivamente pis tessi movimenti preescitti per gli menini delle altre due righte; detta seaelica dovendoli condinare si farà sempre precedere al comando lattaglione la preventione di scarien gequerale.

e In tale scarica al tocco del tamburo le caricha non passeranno in serrafile, ma resteranno a' loro posti, ed il Maggiore non passerà dietro il fronte.

#### ARTICOLO IV.

#### ONORI.

148. Una truppa trovandosi în marcia, si fermenă sempre, e si metteră îu battaglia pel Saotissimo Secramento, pel Re, e per tutte le Reali Pessone di Sua Famiglia: lo stesso si praticheră anche per un Capitua Cenerale și quando però il luego sarâ di resideora del Re, o di qualcuma delle Reali Persone di Sua Famiglia, o quaodo il Re, o qualcuma di dette Reali Persone sarà presente iu un luogo non di sua residenza, ad un Capitan Generale essendo dovuti semplicemente gli onori spetunti ad un Tenente Generale, la truppa contiuueră la sua merica.

Per qualunque altro Uficiale Generale una truppa che sarà in marcia, non si fermerà , e proseguende il mo cammino , ciascuna frazione porterà le armi quando sarà a circa dicei passi dall' altura dell' Uficiale Generale, e le irimettra al braccio dopo averia eltrepassto di altrettanti passi i lo stesso si praticherà da un battaglione per soli Golomelli, o Fenenti Co-lonnelli, e lo stesso praticherà non truppa qualunque conazadata da un semplice Uficiale, per gli Uficiali Superiori, o comandata da un sotto-uficiale, per gualunque Uficiale: in quest utilimo caso, o gui fragaione quande esgrì a tro passi dell'Ufisiale, porterà

le arial , e le rimetterà al braccio dopo averlo oltropassato di altrettanto.

1 (o. Quando una truppa si sarà messa in batteglia, per rendere gli onori al SS. Sacramento, ed alla Persona del Re, prenderà l'ordine di parata, ed a dal oggetto il Maggiore comanderà:

# I. In ordine di parata. II. MARCIA.

Al secondo comando, i Capitani situati in serrafile useiranno pel centro delle proprie divisioni, dando loro il passeggio i sergenti maggiori, ed i primi de' sergenti, e tanto i detti Capitani, che i Serra-buttaglione si situeranno avanti il centro delle respettive divisioni a due passi dalla prima riga : i quarti Ufficiali usciranuo similmente pel centro delle proprie divisioni, e și situeranno alla sinistra de' respettivi Capitani, a due passi dalla prima riga, e sulla perpendicolare de' loro posti di battaglia : l' Ajutante hinggiore , i Tenenti , i Sotto-Tenenti , il Porta-Bandiera, e l'Ajutante daranno due passi in avanti, e si situeranno dirimpetto i loro respettivi posti: il Tenente della divisione all'ala dritta, ed il Sotto-Tenento 'di quella all'ala sinistra, si situeranno anche a due pussi da la prima riga, e ciascuno sulla perpendicolare del posto che occupava il corrispondente Serra-battaglione : il Tenente , ed il Sotto-Tenente di ogni divisione saranno immediatamente simpiazzati in prima riga , l' uno dal secondo de' sergenti, e l'altro dal foriere: nelle divisioni alle ale il secondo de'sergenti rimpiazzerà A Serra-battaglione di dritta, ed il foriere quello di sinistra : tutti gli altri resteranno a' loro posti di bat-

L'Ajutante Maggiore, e l'Ajutante si allineerauno sulla Bandiera.

Tutti gli Uficiali si allineeranno cioè, quelli dell'ala dritta sulla Baudiera e l'Ajutante, e quelli dell'ala sinistra sulla Baudiera e l'Ajutante Meggiore; a qual'oggetto, i primi volgeranno lo sguardo a si-aistra, ed i segondi a dritta.

150. Resi i dovuti onori al SS. Sacramento, 
al Re, la truppa riprenderà l'ordine di battaglia
a' comandi:

## I. A vostri posti.

#### II. MARCIA.

Al secondo de suddetti comandi, l'Ajutonte Maggiore, i Capitani, i Tenenti, i Sosto-Tenenti, i quarti Uficali, il Potta-Bacièra, e l'Ajutante, Latte un mezo giro a deita, si porterano di murvo a' loro posti di hattoglia, e dopo un'altro mezzo giro i all'inecrano correttamente: i secondi de argonti, ed i forieri riprenderanuo equalmente i loro posti pumitiri.

151. Quando la Persona a cui dostauno rendesis gli onori, sarà a circa cinquaria passi da una della de, la tumpo in patata, o in hutuglia, cel presentisi comandi presenterà le armi pel lite, per la litegina, pel Principia, e per la Principessa Ercelitatio i pel S. Sazarmento poi esta, o presenterà le armi, est indi si metterà all'orazione, o mesterà le armi, est puede, ed in seguito faja alla preghiera secondo il presentio al munero 66. del fleg, per l' Istras della fint: per tutt gli sliri Pinteipi y, e Pincipiesse della Reale Famiglia la truppa porterà le armi, e quando csas si troverà in battaglia, le potterà egualmente per qualmonte Uficiale Gonerales.

152. Dopo aver la tumppa fatto all'orazione, e alla prepliera, o dopo di aver'essa presentate, o portette le arni econdo il presentito al numero pre-ecceute, sarà battuta la marcia ordinaria pel SS. Saramento, pel Re, per tutte le Reali Presne di Sua Famiglia, e per un Copitan Generale, quando però a quest'ultimo sanamo devuti gli onori del suo grado, giusta il presentto al munco 1,8 per equi Tenente Generale poi sarà batture la chiamata, per eggii Maresciallo di Campo sarà brevemente rullato per tre volte di seguito, e per oqui Bigalicre, il quale avrà un comando di Previncia, di Piazza, o di Truppa, sarà brevenente rullato per una volta.

153. I saluti respettivamente dovuti dal Comandante la truppa, e dal Porta Baudiera saranno i preseritti a numeri 23, 24, 34, e 35.

154. Alla Bandiera si renderanno gli onori seguenti.

Dovendo la medesima esser sempro depositata, presso del Comandante del corpo, quante volte essa dovrà sortire, sarà sempre accompagnata da una compagnià scelta, che in preferenza sarà quella de' granstieri.

In mancanza delle compagnie scelte, un tal servizio di onore sarà fatto dalle compagnie del centre per gire. Quando un Reggimento sarà riunito, le Bandiere saranno sempre accompagnate da una sola compagnia, che sarà destinata a norma delle prescrizioni portate di sopra.

155. Il distaccamento destinato ad accompagnar la Bandiera, partirà dal quartiere tanto pria della siunione del battaglione, per quanto sarà necessario, onde far arrivare la Bandiera non molto dopo la detta riuzione.

L'anzidetto distaccamento partirà rotto in colonia: per plotone, o per sezione nel caso che dovesse attraversare per luoghi angusti.

156. I tamburi del proprio battaglione formati su due righe, precederanno la testa della colonua, a distanza poco più del fronte della prima frazione.

La handa su due o più righe, e formata in modo da avere un fronte eguale a quello de tamburi, preecderà immediatamente i medesimi, ed avrà avauti #1 fronte sempre il tamburo maggiore, il quale marcerà a due passi dal centro della prima riga.

157. Il Porta-Bandiera marcerà fra le due frazioni centrali della colonna.

# NOTA.

Quande vi sarunno i due Porta-Bandierà di un Reggimento, fir che non dovranno separarsi per recarsi a respettivi battaglioni, quello del primo battaglione andrà a dritta dell'altro.

558. Il. suddetto distaccamento marcerà coll'arme al braccio, e col passo ordinario, che batterano f soli tamburi a riperse: quando lo stesso sarà arrivato all'alloggio del Comaudante del Corpo, si formerà ilà

a transcore de

batto; lia dirimpetto la porta dell'entrata, co'tamburi, e colla banda alla sua dritta, a due passi dalla medesima, e nell'ordine ch'è stato loto prescritto per la formazione di battaglia.

Subito che il distaccamento si sarà messo in batteglio, il Porta-Bandiera andrà a prendere la Bandiera, accompagnato da due serrafile; che il Capo del distaeamento destinerà a tal'oggetto.

Partito il Porta-Bandiera, il Capo del distaccamento farà prendere allo stesso l'ordine di parata indicato di sopra, e si situerà avanti il centro della divisione, sull'allineamento degli altri Uficiali.

159. Quando il Porta-Bandiera ritornando colla Ban'iera, sarà arrivato avanti la detta portu, si fermerà in merzo a'due serrafile, 'che avranno le armi portate da sotto-uficiali.

Subito che il Porta-Bandiera si sarà fermato, il Capo del distaccamente farà presentare le armi, i tamburi batterauno alla Bandiera, ed il detto Capo salutorà per tre volte.

Dopo tre o quattro riprete, il Capo del ditaceamento fair castare di battere, fair portare le armi, riprendere l'ordine di battaglia, e dopo aver fatto rompere in colonna nel medo indicato, metterà in movimento il distaccamento, il quale marcorà sustinera di distaccamento, il quale marcorà settimati del tamburi, ed alternativamento sonne dalla banda. Il distaccamento avendo ratto in colonna, il Porta-Bandiera riprenderà l'indicato suo posto, ed i serrafile riprenderamen i loro.

160. Quando il distaccamento colla Bandiera sarà a circa cinquanta passi dal battaglione, il Maggiore fara portare le armi, prendere l'ordine di parata, e si collocherà a circa sei passi avanti il posto del Porta Bandiera, che dev'esser voto.

Subito che il distaccamento sarà arrivato ad un'ala del battaglione, si cesserà di battere e di sonare, ed il distaccamento, la bauda ed i tamburi audramo col passo accelerato a preudere i loro posti nell'ordine di parata.

Il Porta-Bandiera allora continuando la sua marcia ordinaria, passerà per avanti il fronte di un de' due mezzi battaglioni , a dieci passi circa dalla prima riga, e portatosi dirimpetto al Maggiore, si fermerà di fionte al medesimo.

161. Il Maggiore farà subito presentare le armi, saluterà tre volte nel modo indicato, el i tamburi batteranno egualmente per tre o quattro riprese alla Bandiera.

In seguito il Porta-Baudiera riprenderà il suo posto in mezzo alle due guide contrali, ed il Maggiore farà portare le armi, e riprender l'ordine di battaglia.

162. La Bandiera sarà ricondotta all' alloggio del Capo del Corpo nell' istesso ordine, ma inverso.

### NOTA.

163. Sempre che taranno più battaglioni rimiti. Bandires i sportenanno al modo indicado, pria dirimpetto al Colonnello, che attusto al centro del Reggimento, sull'allineamento de' Margiori, funda presentare le amai ad ambo i battaglicai, e salaterà per tre volte, battendosi da' tamburi di tatto il Reggimento equalmente ella Bandiret di Istalia.

76

In seguito ogni Porta Bandiera si porterà avanti
il Maggiore del proprio battaglione, e sarà eseguito
quanto di topra è stato prescritto, senza però più

CAPITOLO IV.

battersi da' tamburi.

MARCE IN BATTAGLIA , E MOVIMENTI RE-

#### ARTICOLO I.

#### MARCE IN BATTAGLIA.

164. Un battaglione può marciare in battaglia tanto per affrontare il nemico, che per ritirari i; quindi le marce in battaglia distinguonsi in marce in avanit, ed in quelle in ritirata.

165. Sempre che una truppa in battaglia dovrà affrentare il nemico avanti di se, essa marcerà col sondo e col fronte in ordine diretto; se poi la medesima dovrà ritirarsi, marcerà col solo fronte inverso.

Quando una truppa dovrà affrontare il nemico di dieto, essa marcerà col fondo e col fronte inverso; se poi dovrà ritrarsi , rimetterà il solo fronte, e marcerà col fondo inverso.

166. La marcia di una truppa in riguardo al nemico, può essere in avanti, o in ritirata ; ia riguardo però agl' individui componenti la truppa stessa, essa deve sempre eseguisi in avanti, anche nel caso diritirata, in cui i farà precedere il mezzo giro a diritta, giacchò la marcia indietro deve soltanto servire, per far retrocedere una truppa di pochi passi, giusta quando è stato indicato al numero 27 del Reg. per Pistrus. della fust.

167. Le suddette marce possono eseguirsi tanto direttamente, che obliquatuente, e con ambo i passi di cadenza.

Una truppa sempre che non arà obbligata dalle inonstanze a dover accelerare il suo passo, essa marcerà col passo ordinario, che dev'eusre l'abituale, onde il soldato non resti defatigato; nella istrucione prei tali circottanze staranon gesso similatte, acciò il soldato si avvezzi anche a marciare col passo accelerato.

168. Essende il battaglione correttamente allineato in battaglia, per farlo marciare in avanti per la prima riga, il Maggiore comanderà:

I. In Avanti.

II. Marcia, o Marcia = MARCIA.

Al primo comando, il Porta-Bandiera, e le due caricle in contatto cou lui, i proterasno perpendicolarmente sei passi in avanti; le due guide generali si potteramo egualmente sei passi avanti la prima rica, e cisscoma si intreà sulla perpendicolare del proprier Serra-battaglione, allineaedosi sulla Bandiera, e sulg'altra guida generale.

Il Porta-Bandiera, e le due guide generali durante la mareia, devono sempre restare allineati fra loro, di modo che il Porta-Baudiera impediica ad eggi squida generale di scoprir l'altra; la guida generale di sinistra ecderà però, e si regoleta sulla Bandera, o su quella di diritta, la quale farà altrettanto, regolandosi sa quella di sinistra, di modo che se l'una vede l'altra troppo loutana, o troppo vicina al fronte, o che deve fare de'passi troppo grandi, o troppo piccoli, essa allungherà, o recorrerà i propri passi.

Il serrafile più prossimo alla sinistra nel primo mezzo battaglione, e quello più prossimo alla ditta nel secondo, si potterauno in prima riga a rimpiazzare Puno il Sotto-Tenente, e l'altro il Tenente uscito col Porta-Baudiera.

16). Il Tenente alla sinistra della Bandiera, secglierà un punto di vista, cioè un punto sagliente o
distinto in avanti, nella perpendicolare della linea del
fronte del battaglione, o sia della linea fissata dalla
Bandiera, e dalle due guide generali, quale dev'usere
parallela a quella del detto fronte, ed a sci passi dalla
punto, verso del quale questi dovrà prolungarsi direttamente; e senza mai deviare, e perciò il PertaBandiera seglicirà immediatmente due altri punti a
terra, de' quali il primo dovrà essere a circa trenta o
quaranta passi da se, l'altro al egual distaura dal
primo, ed entrambi sulla perpendicolare, che partendo da mezza a'suoi calcagui, vada verso il detto punto sagliente.

Se il terreno non offrirà alcun punto sagliente e distinto, si devono scegliere i detti due punti sull'esatta perpendicolare del fronte. Sempre che saranno più batteglioni rimiti, il punto di visto tarà scelto da quello de dae l'ficiali in contatto col Porta-Bandiera, che si troverà alla purte opposta della diresione; in-conseguena, se il butteglione sarà a inistra di quello di diresione; il punto sarà scelto dal Tonente, e se sarà alla drittadel mederino, lo segglierii il Sotto-Tenato.

170. Il Capitano della divisione di sinistra del primo mezzo battaglione si recherà subito al centro del battaglione in prima riga, ed al posto del Porta-Barddiera: egli giudicherà della scelta della perpendicolare, e la correggerà nel bisogno.

171. Fatti questi preparativi colla più grande celerità, ed accuratezza, il Maggiore darà il secondo comando, al quale il battaglione partirà vivamente.

172. Durante tale marcia, il conatte sarà sempos all'entro; il Porta-Bandiera incariato della dierzione, manterrà serapolosiamente la lunghezza, e la cadeuza del pasto, mancerà unl prolungamento de dura punti presi a terra, e si dirigerà verso il ponto di vista: egli avrà cura di assicurare la sun direzione col prender sempre il terzo punto a terra, pris di giungero al primo, e di pronderto sull'estata perpen licolare degli altri due. Il Capitano situato al centro, e di die sotto-dicisali messi in constate con lai, conserveranno la stexas esdouza, e la stessa dimensione del passo del Porta-Bandiera, mantenendosi sempre alla distanza di sei passi da quello, e marciando esattamente alliurari, tenendosi i detti due sotto-uficiali in contatto col Capitano studictio, col quale formeramos la

base dell'allineamento : essi due cederanne a tutte le pressioni vegnenti dalla parte del detto Capitano, resistendo alle opposte.

123. La marcia in battaglia è un' allineamento continuato, la cui piccola base composta dal Capitano, e da' detti due sotto-uficiali , non permettendo durante il movimento a tutto il battaglione di potersi regolare su di essa? perciò le due guide esteriori delle division; centrali devone cercare di allinearsi sul centro, regolandosi l' una sull'altra, ed offrire così una base più grande al resto del battaglione stesso; tutte le guide cercheranno di tenersi a sei passi dalla linea della Bandiera e delle guide generali : esse a tal' oggetto guarderanno di tempo in tempo verso il centro, senza girar troppo la testa, baderanno attentamente all'esattezza del lero passo, od invigileranuo a non farsi mar oltrepassare da' soldati , non avvertendo però loro di raccorciare, o di allungare insensibilmente il passo, che quando ciò sarà indispensabile , onde non produrre degl' inconvenienti maggiori col disturbar la calma ed il silenzio.

174. I due Uficiali in contatto col Porta-Bandiera , marcerapno sempre con lui ben' allineati , e quello di essi che avrà scelto il punto di vista, sarà continuamente dedito a conoscere la direzione del Porta-Bandiera, onde poterlo subito avvertire, accorgendori del menomo deviamento.

#### NOTA.

In una mareia di più battaglioni, l'Uficiale in contatto col Porta-Bandiera dalla parte del battagliose di direzione, saró iscaricato di mastenere la Bandiera sulla linea delle altre dalla parte della dicisione istera: a taloggetto, egli mantenendosi cempre in sontatto col Porta Bandiera, darà confinumenta de colpi d'occhio vera la direzione, e lo avvettirà di allungare, o di neconciure ii passo scondo il bitogno, sensa che il Porta-Bandiera per manteneria till' alliaemannio degli altri, obbligato sia di guardure verso la detta direzione, il che lo farebbe con facilità usire dalla perpendiodare.

175 Durante tale marcia , l'Ajutanes Maggioro si manternà dietra la digita del Patta-Bandiera, fia la prima riga e quest'ultimo, e sarà incaracato d'invigilare, a socià le dette due guade delle divisioni centrali si manteragano in una linea parallela a quella delle guide generali, o servando la marcia delle algue del vertetrido quelle guide che fossero troppo avanti, o troppo indietro, di modo che egli sempre deve scoprire le due guide generali.

176. Le due guide generali conservando esattamente il passo del Porta-Bandiera, si rujuserranno avanti a respettivi Serra-battaglione, i quali avranno cura di avvertirle, vedendole uscire dalle loro perpendicolari.

177. Tutti maccetamos co pinicipi prescritti a' mmeri 125, 131, e 165 del Reg. per l'istrus. della font., ed i Serraille si manterramo sempre alla giuta distana dell' ultima riga; gli uomini però di prima riga si terramo sempre un poco indicto della linea delle giude, onde non muscherar loro la bass dell'allmeamento, e di quando in quando daranno un colpod'occhio o nal Porta-Budéra, o ruble guida generale più pressima, per non perdere il passo, e non farlo perdere a quelli delle altre righe, che devono

regolarlo sul loro.

176. Sempre che i Serrafile si troveranno dietro Il fronte, essendo per principio generale los particolar dovere il mantenimento dell' ordine, della tranenillità, e del silenzio nelle loro respettive sezioni, ed essendo essi particolarmente incaricati d'invigilore, acciò le righe mercino alla giusta distanza" tra loro . allineate, e ben coperte neile file, essi in tale marcia si occuperanno dell'adempimento di tali loro doveri , zimediando a qualunque de' suddetti inconvenienti , senza però il menomo strepite.

179 Durante la marcia, i tamburi batteranno, e riposeranno alternativamente, eccettuato quando il Maggiore farà loro segno di cessare di battere.

186. Il mantenimento del passo essendo un mezzo. conducentissimo alla regolarità della marcia, così il Maggiore vedeudolo perduto nel battaglione, comanderà al passo, e tutti lo riprenderanno, regolandosi quelli di primer riga sul Porta-Bandiera, o sulla guida generalo più prossima, e quelli delle altre righe su quelli di prima.

181. Il N'aggiore nella suddetta marcia non dovendo avere posto fisso, egli si porterà dove sarà neoessario, per giudicare della regolarità della medesima, e correggere i difetti : egli non resterà molto tempo vicino al fronte del battaglione, nè sulla linea delle guide generali , onde non impedire a queste di giudicare del loro allineamento.

182. Con un tal meccanismo, e con tutte le preserizioni portate di sopra, la marcia in battaglia non

può che riuscire bene , quante volte la direzione è ben presa, vale a dire perpendicolare al fronte del battaglione, altrimenti non si potrà mai ottenere l'oggetto di far portare il battaglione dritto in avanti. Per tale ragione , è importante di bene scegliere il nunte di vista, quale seelta deve farsi dalla linea stessa, ed egni Uficiale, e sotto-uficiale deve essere istruito a farla con facilità. Ad ottenere il suddetto' oggetto . dopo spiegata la perpendicolare 'giusta il prescritto melle nozioni preliminari del Reg. per l'istrus. della fant. , se ne farà l'applicazione, tenendosi un bastone nella linea del fronte, ed un'altro perpendicolare al primo, cercandosi nella prolungazione del sacondo us punto visibile , il quale servirà di punto di vista. Dopo qualche esercizio, in vece de' due bastoni, si porgerà il braccio sinistro nella direzione del fronte, o sia della linea delle guide generali, e la spada perpendicolare , per indicare il punto di vista.

183. Nou estante tutte queste precauzioni, il Maggiore dev'essere attento, e vedere dupo i primi passi della marcia stessa, se il punto di vista è bene sculto, e nel caso contrario rimediarci.

(Fig. XX.). Si supponga il punic di vista troppo a sinistra, in veco di essere nella perpendicolara A, le ceriche del centro del battaglione masceranno allora dritto verso B, ed a poco a poca canche feilla più vicine, e di battaglione penetora la figura O, M, M, P: l'ala dritta sarà creduta troppo indictro, deviva lullaggare il passo I Pala sinistra all'opposte dovrà abbrevianlo; alla dritta del centro vi sarà allora un'angolo saglicate, ed alla absistra une ricutrafic.

Continuando la marcia, l'ala dritta allungando il passo, il battaglione si allineerà di nuovo a poco a poco ; si troverà finalmente perpendicolare alla direzione, e la marcia acquisterà la sua regolarità. Per tale: ragione, in generale le marce in battaglia non principiano ad andar mai bene, che dopo qualche tempo; in na battaglione isolato; nondiment però sempre che il battaglione invece di marciare dritto avanti di se, si trova in una direzione obliqua, vi è il difetto, e nella marcia di più battaglioni insieme ciò produce. non piccoli inconvenicuti. Onde rimediarci da principio, il Maggiore, e l'Ajutante Maggiore devono essere attenti , e vedendo che un' ala deve fare de'sforzi per trovarsi in linea, e she l'altra deve raccorciare il passo, che da una parte del centro si forma un'angolo saglieute, e che dall'altra se ne forma uno rientrante, devono esser convinti, che il punto di vista è troppo a dritta, o a sinistra. In tal caso , l'Ajutante Maggiore portandosi dietro il Porta-Bandiera, gl'iodicherà un nuovo punto di vista più a dritta, o a sinistra, verso del quale quest'ultimo si dirigerà, prendendo subito de' punti a terra. Dopo qualche passo, si principierà subito a conoscere , se la neova direzione è ben data, e se essa sarà troppo, o non abbastanza a dritta, o a sinistra, si cambierà di nuovo, finchè non si troverà l'esatto punto di vista, e che latmarcia non sarà dritta in avanti. In questo modo , senza comandare, e senza gridare, ma semplicemente col mezzo della nuova direzione della Bandiera, un battaglione può esser diretto, e guidato colla più grande facilità, il che è molto necessario nelle manovre di più battaglioni.

Pel suddetto oggetto, non ci voglione altri mezzi, che quelli di sopra indicad, e non è permesso di tracciare lince, nè di piantare punti in avanti, o indietro del battaglione.

184. La marsă în battaglia sară fermata co' comandi, a co' princip [ rescritti s'numeri ; 7, e 40 del Reg. per l'istrus. della [ust.; onde però ottoneri che una truppa di esteso fronte si fermi unta udun tratto, ed evitarsi eoù i serpeggiementi, è interessutie richismar l'attensione del soldate col preveni uvo comando di adriagliose, che per principio generale dovrà precedere il comando esecutivo di atro, sempre che la truppa formerà più di una doppia divisione, sino ad un battaglione: un tal comando sarà profierito tempere con qualche intervallo dall'altro, quale intervallo sarà meno breve, quande la truppa marcerà col paso asselesta.

185. Nel fernarsi il battaglione, ciascuno continuerà ad occupare il posto che occupava nella marcia in battaglia, meno che il Maggiore non dia il comando:

# Bandiera, e guide generali = A'VOSTRE POSTI:

A tal comando, che avrà luogo nel solo caso ia cui non si dovrà ripprendere la stessa marcia, o non si vorrà dare al battaglione un'allineamento sulle guide generali, ciaseuno riprenderà il suo primativo poste di battaglia.

In seguito il Maggiore farà all'ineare secondo il bisogno il battaglione, con uno de' medi già indicasi al numero 108, e seguenti. 186 Le marce in battaglia col solo fronte increto, quelle col fondo e col fronte diretto, si eseguiranno tutte co principi indicati di sopra; sempre che però la marca dovrà eseguirsi per l'ultima riga, questa divenendo prima; sarà considerata per talo, e le saranno comuni tutt'i principi indicati per la prima riga.

Gli somiai dell' altima riga devendo sempre essere più piccoli di quelli di prima, cond quante volte nella marcia dettà riga sarà al fronte, essi avranuo particolarmente cum di non chiaderis; in tal caso, le guide delle divisioni invigileranno particolarmente a ciò, e cercheranno in ogni costo di mantenere sempre fin loro la distanta eguale al fronte della prima riga

della propria divisione.

18). Sempre else nella marcia in battaglia i serraille saramo avanti la riga per la quinle si marcerà, essi baltranno atteutamente di mantener sempre la loro linea parallelamente alla riga messa al fronte, ce al la giusa distanza da quella, di aver, fra loro sempre la stessa distanza, e di marciare perfettamente allineati; a tal foggetto, quelli di un meza-battagliono si regoleranno su quelli dell'altro, e tutti si regoleranno su quelli più centrali, base del loro siluceamento, i quali dovranno prolungarsi un di una perpendicolare sempre parallela a quella del Porta-Bandiera, e tenerai da bui costantemente alla stessa distanza, seuza mai alloutanar ene di più, onde nona chiudere la loro linea sulla riga al fronte, e così dissettri la regolarità della marcia del battaglione.

In tale marcie, le guide nella riga divenuta pri-

ma, ed i Serra-battaglione daranno spesso un colpo d'occhio a serrafile loro più prossimi, e ne regoleranno 1a direzione, avvertendoli nel bisogno.

188. Un battaglione per la prima, o per l'ultima tiga, col fondo diretto, o inverso, potrà intraprendere la marcia obliqua co' comandi, e co' principi indicati a' numeri 31, o veguenti, 128, e seguenti, o 167 del Reg. per l' istruz. della fant.

Nella suddetta marcia non potendosi avere più il contatto sul centro, il Porta-Bandiera cesserà di essere incaricato della direzione, che sarà sempre all'ala dalla perte della quale si oblignerà.

189. La guida generale all'ala verso la quale si obliquer's, farà il mezzo a dritta, o a sioistra, prenderà subito de' pouri a terra nell'esatta perpendicolare del muovo suo fronto, e si prolongherà su detta linea secondo i principi indicati, in modo che la soa marcia sia esattamente perpendicolare al nuovo suo

fronte, e diagonale ell'astico.

150 Il Serra-battaglione della stessa ala condurrà
il battaglione, e si dirigerà in modo da percorrere
una linea perfettamente parallela a quella della marcia
della certripondente guida generale, mantenendosi sempre ella stessa altura della medesima, e conservas-

done costantemente il passo.

191. Il Porta Bandiera colle due cariche in constatto con lui, e l'airas guida generale, mattenendori sempre de linea colla guida generale dell'ala verso la quale s'obliquerà, nuceramos consastemente collo ricaso passo di quest'ultima, e si prolumpheramo parallelamente alla linea che percorere la mulecimia; attato il Porta-Bandiera, che la guida generale dell'aba.

opposta a quella del movimento, avran cura di mantenere fra ciascuso di loro e l'altra carica, lo apazio egnale al corrippondente fronte del mezzo battagliono, ed il Capitano in prima riga al posto del Porta-Bandiera, eercherà di mantenersi sempre all'altura di quest'ultimo.

192. Mediante tali principi, mentre ciascun' individuo marcerà in avanti perpendicolarmente al suo fronte, tutto il battaglione dovrà maoversi diagonalmente, e conservar sempre il parallelismo coll' autica linea di battaglia.

Quando un tal movimento si eseguirà per l'ultima riga, gli nomini della medesima duplicheranno la loro attenzione, onde non chiudersi per la ragione già indicata.

193. In tale marcia , quande i serrafile samme vanti il fronte, il più pressimo all'ala verso la quale si obliquera , dovendo dirigere tutta la linea degli altri, metterà moltissima attenzione a manteuera; sempre alla stessa distanza dalla guida generale, ed a prolungarni parallelamente alla medonima: tutti gli altri serrafile regolandosi su di lui, manterramo le lago distanse, e l'allineamente.

### NOTA.

193. Quantunque della marcia obliqua in battaglia, specialmente coll'inversione del fronto, o del fondo, non se no debba far'uso che ne'essi indiapeanobili, pur nomimeno il Maggiore istratrà in oiò spesso il battaglione, e-cercherà col continuo esercisio dirender familiare un tal movimento di sua nutura molto difficile.

En battaglione non potendo eseguire una lunga marcia obliqua in battaglia , particolarmente per l' altima riga , senza esporsi a perdere l'allineamento - nelle righe, e le distanze nelle file, e quindi a non potere riprendere la marcia diretta senza urti , e senza disordine . così sempre che lo stesso murciando in beltaglia, sarà obbligate di guadagnar molto terreno diagonalmente, lo eseguirà a riprese, dovendo il Maggiore badare attentamente di rimetterlo nella marcia diretta tatte le volte che si avvedrà di principiare il menomo de' detti disordini , e dopo di averci rimediato, farà di nuovo intraprendere la marcia obliqua. Nella istruzione si farà ben' anche uso di tal metodo , e si cercherà per gradi di portare il battaglione ad esser sempre più nel caso di poter continuare a marciare obliquamente, sema il bisogno di fargli spesso riprendere la marcia diretta.

195. Il battegliope riprenderà la mareia directa co comandi, e co 'principi, preseritti al numero 23 del Reg. per l'ilivas. della faste, a ciasonno si conformata a quanto è state indicate per detta mareia, relativamente al contatto, ce dal diccione: quomno però nel riprendere la marcia diretta, deve avero attessione di serrare insonabilmento la spertuno che pietassen mai trovarsi nelle file, ed egualmente di farsi luogo a poco a peco, nel case in cui le file si fossero moltoniue, cedando ciasonno agli unti vegarniti della parte del aentro, e resistendo agli oppositi suli avverterias sono di tutta necessità ad evitare pi oudeggamenti.

196. Nell'intraprendersi dal Porta-Bandiera la marcia diretta, l'Uficiale in contatte con lui, ed incaricate di seegliere il punto di vista, subite le seeglierà, ed il Capitano situato dictro il Porta Bandiera in prima riga, le rettificherà,

11.7. Dalla marcia obliqua il Maggiore potrà fermare il battaglione ce' comandi, e cu' primeipi a tal'oggetto indicati al numero 184, e ciascuno individuo sel fermasi eseguirà anche il prescritto al numero 24 del Reg. per l' istrus. della funt.

198. Un battaglione in battaglia dovendo retroceere di poce, lo eseguirà co' ermandi , e eo' prinsipli indicati al sunnero 27 dei citato Regolamento, restando ciascuno al proprio suo posto; in altro caso, il battaglione depe eseguito il messo giro, marcetà in avanti per l'ubtima riga, e giunto sul terreno che dovrà occupare, dope essere stato fermato, con un'altro messo giro rimetterà il fronte.

190. Similmente se un betteglione în battaglia dorră appregiare per pece più a drita, o a sinistra, potră eseguirlo col passo laterale, comandate ed eseguiro nel mede perseritte a numeri 38, e 135 del suddette Regolamento; se posi în medesimo devră portarsi di moho sulla sua dritta, o sulla sua sinistra, le eseguiră e colla marcia pel fisseo, o in celenna, se of principi che saranon in seguite spieșcia.

#### NOTA.

non- Se gli Uficiali, i solto-uficiali, ed i soldin mo saramo stati pria salidamente istruiti in dettaglio, aella posizione del corpa, nella langhessa e zella cadenza del posto, e se sui in reguito non enramo conoscialo perfettamente quente, di copra è suddetti movimenti , ne quali perciò il battaglione doorà essere spesso esercitato.

In una divisione isolata le marce in battaglia si eseguiranno nel modo prescritto per un plotone al numero 165, e seguenti del Reg. per l'istrus. della fant: in ogni altro caso esse si eseguiranno a) prinsipi prescritti.

## ARTICOLO II.

BASSACCI DI OSTACOLI MARCIANDO IN BATTACLIA.

noi. Le marce in batteglia essendo state distinte principalmente in due specie, cioà avanando, ed faritirata, il mode come passare gli ostacoli che mai petranno presentarsi ad un batteglione marciando in batteglia, der'essere anche considerato sotto due aspertit, cioè nel esso di avanarafi, o di ritirata.

2017. Un battaglione avanando in battaglia, ed incontrandosi in un piccelo estaculo, il quale impediase momentaneamente la marcia ad un numero di file, non maggiore della metà di un pictone, una sestiene andrà s'unper l'initierio: in ogni altro caso, la piorzione del battaglione che dovrà passar l'ostacolo, di mettrà in celonna per pietone, sempre della parte del'aerantila.

Passato l'ostacolo, la sezione indictro, o i plotoni in colonna rientreranno subito in linea.

203. La sezive che dovrà passar l'astarolo, si metterà distrito l'altra del proprio plotone co come, con en la modo prescitto al numero 168 del Reg. per l'aitra: della finet, a sostituendosi al primo de' comandi iri prescitti, quello di prima, acconda, con quarta Sezione; in questo caso, se cua apparterrà ad un primo plotone, i comandi resenno dati dalla guida di druta della divisione, e se apparteri ad un secondo platone, casi saranuo dati dalla guida di simi-stra della divisione stessa.

Ciascun serrafile dell'altra sezione dello stesso plotone marcando il passo, darà linega alla sezione che dovrà andare indietro, e tutti i serrafile dell'intero platone si situeranno dietro la medesima.

206, Passato l'osteolo, la secione sudata indice, rientreà il linea a comandi della stessa guida, e nel modo prescritto al nunerce 169, del citato Rego-lamento, rioutituendoù egualmente al primo comanula Pattro indicato di prima, a seconda, terza, o quarta serione. Nel porturei in linea la sezione, ciascan sermilia inprende hal corrispondente suo posto.

205 Durante il detto prasaggio dell'ostacolo, la serica all'als della perina enge della serione che arà continuato a marciar di fronte, e l'altra estrica. contigua alla serione passata indictro, avancar di fare restate scappre volto lo spacho necessario a falla rimiture in liuce; a tal' ogsetto, se la serione sarà una delle interne di oqualunque divitione, la carica che ai tovorci nell'ultima riga, passerà nella riga al fronte subito cho ne vivi il trecuo: casa ritorenchi al sue pesto nel nestrare in liuca la serione.

n.6. Se il detto estacolo coptirà due sezieni sa due placosi contigui, in ognuno di casi si praticheria quanto è attas presentito di repra, e se tale ostacolo sarà perfettamente avanti il contro del battaglione, si Portas-Bandiera, e di l'Orpitaco direro di lui, porteramo tanto verso il primo mezzo battaglione, per quanto sarà necessario. Passato l'viscolo, il Porta-Bandiera, e di detto Copitano guadagorenmo in sento oppesso altrettanto terreno, rimettendosi sull'esstata perpendicolare ol modo già presertito.

207. Ciascuna gunda generale portaudosi verto si centro, o victor similinence l'outarolo se los tesso si presenterà avanti di se, ed avendolo passato, guadagnerà in senso opposto altrettanto terreno, temendosi sempre all'altura del Potta-Baudiera, di modo che la Bandiera e le guide generali restiuo sempre avanti il fronte.

200. Estendovi qualche extono indictro in quaslunque plotono, e de seand obblighato il hattuglione di ritirari, la sezione dopo aver'escpnito col battuglione il menzo giro, interprendetà la ritirata, marcialo avanti la sezione alla quale era dietro, e precedendola sempre a distanza del proprio fronte quando poi il terreno lo permetterà, la guidi adietata la fair rieutrare in linea co' comandi che saranno qui appresso preseritta.

20.3. Sc down passar l'ostacolo uno, o più plotoni di un merzo battaglione, ognuno di essi si piogierà in colonna dietro quello contiguo dalla parte dell'altro merzo battaglione, se poi l'ostacolo down pessato un' intero merzo battaglione, e de' pletoni contigui dell'altre, ogni plotone si pieghorà in esIonna dietro il più prottimo dalla parte di quelli che avranno continuo a marciar di fionte: finsimente se l'estacelo dovrà pasarsi di soli due plotoni centrali, o solo da' quattro delle due divisioni centrali, ognuno di essi si pieplerà in colonna dietro quello contiguo dalla parte del proprio mezzo batsglione.

#### NOTA.

Se il batteglione sarà composto di un numero di divisinai impasi, ed i dua plotinai di quella castrale devranao rofomente passor l'ostacolo, essi si pic-gieramo in colonau sempre dalla parte dell'un did em enzis blattigliuni; se però dovri detta divisiono passor l'ostacolo con via altra contigua, si piciprino colonau sempre dalla parte sistirta, se la contrigua sarà del primo messo battaglione, ed all'inverso, se sarà del tecnolone.

ato. Quando l'ostacolo non coprirà un sol plotrone di un'al a, ma più plotoni contigni, si franno piegate contemperaneaneune in colonna per plotone e intere divisioni, senza mai separarle; nel esto perà che l'ostacolo coprisse i soli due plotoni del coatro, i medesini sarrano eccettuati, e potranos farri piegare in colonna, senza che si debba far esegvire lo stesso movimento all'altro plotone di ognuna delle due divisioni centrali.

Nel passaggio di qualunque ostacolo, non si farà mei separare una divisione sola dal resto del battaglione, dovendosi sempre far piegare in colonna la divisione, o le divisioni copette dall'ostacolo, insieme non quella che resterebbe isolata. 211. Allora quando un plotone, o più destanno pessar l'estreolo avanzando, desendosi essi piegare in colcasa secondò il prescritto à numeri 202, e 209, il che succendosi eseguire secondo i principi relativi alla colcara, ne sarà trattato a suo luogo.

20.1. I passeggi di ostacolo in un battaglione col fondo e cel fronte inverso, si eseguiranno coa gli stessi priccipi, rea co'mezzi epponti: ne' medesimi ogni frazione, la deitta, e la sinistra conserveranno sempre lo stessa loro denominazione pe' principi prescritti al numero to

213 Adstandosi i principi di sopra indicati alle diverte curcovtanze, un battaglione avananado in battaglia, pinò passare qui-lunque catocolo, marciande tauto col passo ordinario, che coll'accelerato; in quost' ultimo caso però essendo indispensable alle sezioni, o a' plotoni che devono piegarsi in colonua, o rientrate in lianea, il dover marcare più sollocitamente degli altri, essi accelereranno la cadenza del loro passo, portandola tanto al di la di quella di cento venti a minuto, per quanto saria necessario a peter' eseguire fil respettivo novimento em gl'indicati principi, e sensa il menomo disordine.

2.14. Gli stessi principj indicati di sopra saranno comuni anche a' passaggi di ostacoli in ritirata, ma colle seguenti modificazioni.

Allora quando una sezione di un plotone qualunque dovrà passare l'ostacolo, essa in vece di andare indietro, si metterà a distauza del proprio fronte 215. Quando la corrispondente guida della divisione vedrà il battaglione per arrivare alla distanza di plotone dall'ostacolo, comanderà:

> I. Prima, seconda, terza, o quarta sezione, marcia = MARCIA.

II. Mezz' a dritta, o a sinistra III. MARCIA.

IV. In avanti pass' ordinario
V. MARCIA.

A'detti eomandi, la sezione indieata eseguirà quantor espettivamente è atato prescritto; di essi però il terzo arrà dato al momento in eui la detta sezione avrò oltrepassata di un passo l'altra, ed il quinto quando l'una sezione sarà avanti dell'altra.

Al primo comondo, eiscun serrafile della sezione che arrà continuato a mareiare in battaglia, accelerando il suo passo, darà hongo all'altra e tutti serzafile del plotone si sinteranno avanti il fronte della sezione ele avrà eseguito il movimento, prenderdanno il passo del Porta-Bandiera, o della guida generale più prossima, e la sezione al quinto comando prenderà il passo su di lore : la medesima sarà regolata nella marcia dalla guida eles avrà dati i suddetti comandi, la quale di dietro l'avvertirà secondo il bisogno.

316. Passato l'ostacolo , la sezione entrerà subite in linea a' seguenti comandi della stessa gu'ila.

I. Prima, seconda, terza, o quarta sezione, mezz' a sinistra =

II. Marcate = IL PASSO.

III. In avanti.

IV. MARCIA.

De' suddetti comandi il secondo sarà dato al momento. In cui la sezione indicate avrà scoperta l'altra, ed il quarto tosto che la detta sezione si sarà incastrata nell'allineamento del battaglione.

### NOTA.

317. Dovendo passar l'ostacolo in ritirata uno, e più pluloni, lo devono passare in colonna secondo le preserizioni portate a'numeri 202, e 209; quindi è che di ciò ne sara trattato, quanto dovranno dar i principi di tali piegamenti in colonna.

## ARTICOLO III.

# FUOCHI AFANZANDO, O IN RITIRATA.

3.8. I Fuochi avanzanio saranno sempre di batteglirne, o dell'intera truppa, quando questa sarà meno di un battaglione; quelli poi in ritirata potranno reggiriri anche per file, e tanto gli uni che gli altri si ripeteranno sem'altro preventivo comando, e di tanti in tanti passi, accondo che giudicherà il Maggiore, son mai però meno di 5º passi per volta. Fra un fuoco e l'aitro si marcerà sempre col passo accelerato.

319. Trovandosi il battaglione in marcia col passe accelerato, il Maggiore comanderà:

I. Fuoco di battaglione avanzando.

II. Buttaglione = ALTO.

III. L'ARME

IV. IMPOSTATE

V. FUOCO. VI. CARICATE.

Se il battaglione si troverà in marcia col pass'ordinario, il Maggiore dopo il primo Comando comanderà Marcia = MARCIA.

Il secondo comando sarà dato dopo percorso quel aumero di passi che si vorrà.

Al detto comando, il battaglione si firmerà, il Maggiore farà succedere immediatamente il breve tocco di tamburo per far retrocedere le cariche, o per sar metter le armi al braccio alla terza nga: dopo il seste comando, il Maggiore farà dare da tamburi l'altro cocco, al quale tatte le cariche riprenderamo i posti loro preseritti per la marcia in battaglia: in tali fuodi per principio generale, gli uomini che avra uliarato, dopo la carica perteramo sempe le armi.

Subito che il battaglione avrà portate le armi, il Meggiore gli farà continuare la marcia accelerata, ed indi dope avergli fatta persorrere la distanza voluta; egli lo fermerà, e gli farà di nuovo far fuoco nel modo indicato, senza però più ripetere il primo de suddetti comandi.

320. Volendo il Maggiore far cessare il fuoco, do il sesso comando farà battere il rullo, e se il battagliene dovrà marciare, comanderà is avanti zi avanti, o qualunque altro movimento.

Volendo egli durante la marcia indicare di doversi assare il fuoco, metterà il battaglione al passori inario, e comanderà su'altro movimento, o pure zero; in qual caso però non farà battere il tocco da' tamburi.

321. Lo stesso fuoco si eseguirà in titirata co'medesimi comandi e principj, e colle seguenti modifiezzioni.

Marcinado Il bataslione in ritirata col pass' ordimario, il Maggiore darà il suo primo connado collidicazione in ritirata, in vece di avanzando, e dope di aver fermatu il battaslione col secondo comando, qi gji fara eseguire il messo giro, ed indi farà dare il tocco del tamburo. Il fuoco si eseguirà nel modo prasciitto di sopra, e dopo il sesto comando il Maggiore ratà eseguire il messo giro: in seguto di ciò, egli farà subito battere il tocco del tamburo, a cui le cariche riprendu-anno i respetturi posti della marcia in ritirata.

322. Essendo un'oggetto interessante in ritirata di musi privarsi insieme di tutto il fuoco, si farà ia tal caso con preferenza il fuoco di righe, prescritte al numero 140. 333. Il fuoco avansando, o in ritirata, venendo pia o meno nudrito, in ragione della minore o maggiore quantità de passi che la truppa dovrà percorrere tra un fuoco e l'altro, e la stessa percorrendo tanto più o mono terreno, per quanto meso o più nudrito sarà il fuoco, conì il Comandante della melemina dovrà regolare il numero de passi da percorresi tra i fuochi, in ragione del biogno in cui sarà d'importe maggiormente al nemico, di avansare, o di filiprati più o meso celemmate.





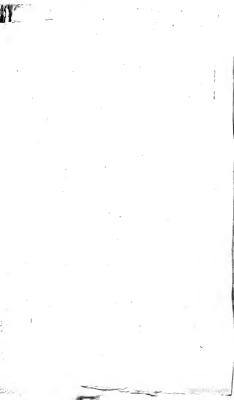



















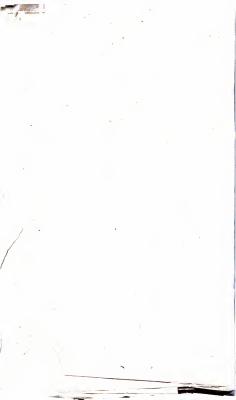







Department of the NIOLA
To Q. Peladino, 18-164

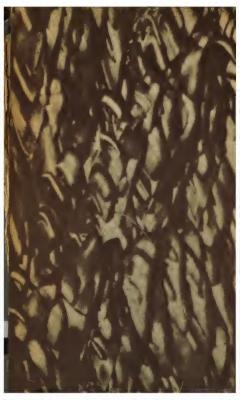